



III P 24

3°1. F.ANT. V.C. 72.2 NO. S.ANT. V.C. 77.5

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DI FILOSOFIA DE ENTITO E DI DIRITTO COME, ELATO

INV. II.

INGR. N. 2255 7-



# HISTOIRE

PHILOSOPHIQUE

ET

POLITIQUE.

TOME SECOND.

# · HISTOIRE

LOWL PLODIE

# HISTOIRE

### PHILOSOPHIQUE

ET

### POLITIQUE

Des Établissements & du Commerce des Européens dans les deux Indes.

### TOME SECOND.



#### A MAESTRICHT,

Chez JEAN-EDME DUFOUR, Imprimeur & Libraire.

M. DCC. LXXIV.

# TABLE DES CHAPITRES.

### LIVRE QUATRIEME.

Voyages, établissemens, guerres & commerce des François dans les Indes Orientales, Page 1

|                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I. A NCIENNES révolutions du      | commer-                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ce de France,                     | Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Premiers voyages des François     | aux In-                                                                                                                                                                                                                                                 |
| des,                              | - 8                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Etablissement des François à      | Mada-                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gascar. Description de cer        | te isle,                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Les François font de Surate       | le centre                                                                                                                                                                                                                                               |
| de leur commerce. Idée de co      | ette ville                                                                                                                                                                                                                                              |
| célébre, & du Guzurate ou         | ù elle est                                                                                                                                                                                                                                              |
| située,                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entreprise des François sur l'iss | le de Cey-                                                                                                                                                                                                                                              |
| lan & sur Saint Thomé. Leu        | r établis-                                                                                                                                                                                                                                              |
| sement à Pondichéry,              | 32                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | Premiers voyages des François des,  Etablissement des François à gascar. Description de cer  Les François sont de Surate de leur commerce. Idée de ce  célébre, & du Guzurate ou située,  Entreprise des François sur l'ise lan & sur Saint Thomé. Leur |

|       | TABLE                                    |   |
|-------|------------------------------------------|---|
| VI.   | Etablissement des François à Siam.       |   |
|       | Leurs vues sur le Tonquin & sur la       |   |
|       | Cochinchine, 34                          |   |
| VII.  | Perte & recouvrement de Pondichéry,      |   |
| 63.00 | devenu le principal établissement dans   |   |
|       | l'Inde, 48, 49                           |   |
| VIII. | Décadence de la Compagnie de France.     |   |
| 30    | Causes de son dépérissement, 51          |   |
| IX.   | La Compagnie de France reçoit un éclas   |   |
|       | paffager du système de Law, & re-        | • |
|       | tombe dans l'obscurité,                  |   |
| X.    | Grands succès des François aux Indes, 62 |   |
| XI.   | Vues des François pour leur agrandis-    |   |
|       | fement. Tableau de l'Indostan, 72        | , |
| XII.  | Guerre entre les Anglois & les François  |   |
|       | Les derniers perdent tous leurs établis  | - |
|       | semens, 96, 97                           | 7 |
| XIII. | Source des malheurs éprouvés par le      | S |
|       | François, 101, 101                       |   |
| XIV.  | Mesures que l'on prend en France pour l  | E |
|       | rétablissement des affaires dans l'Inde  |   |
|       | 103, 10                                  |   |
| XV.   | Les mesures sont insufficientes. On suò  |   |
|       | stitue le commerce des particuliers      |   |
|       | celui de la Compagnie. Situation d       |   |
|       | ce corps à l'époque de son anéantisse    |   |
|       | ment,                                    |   |
|       |                                          |   |

iv

| DES CHAPITRES. v                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVI. Situation actuelle des François à la côte                                                                                                                                                                                                                     |
| de Malabar,                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XVII. Situation actuelle des François dans le                                                                                                                                                                                                                      |
| Bengale, 122                                                                                                                                                                                                                                                       |
| XVIII. Situation actuelle des François à la côte                                                                                                                                                                                                                   |
| de Coromandel, 125                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XIX. Situation actuelle des François à l'isle de                                                                                                                                                                                                                   |
| France, 130                                                                                                                                                                                                                                                        |
| XX. Il convient à la cour de Versailles de                                                                                                                                                                                                                         |
| fortifier l'isle de France & Pondichéry,                                                                                                                                                                                                                           |
| si elle veut prendre part au commerce                                                                                                                                                                                                                              |
| des Indes, 133                                                                                                                                                                                                                                                     |
| XXI. Les François solidement établis dans l'In-                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de, sortiront de l'état à oppression vis                                                                                                                                                                                                                           |
| de, sortiront de l'état d'oppression où les tiennent les Anglois, 136                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| les tiennent les Anglois, 136  LIVRE CINQUIEME.                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la                                                                                                                                                                                                          |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suéde, de la Prusse, de l'Espagne, de la                                                                                                                                                                 |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la                                                                                                                                                                                                          |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suéde, de la Prusse, de l'Espagne, de la Russie, aux Indes Orientales. Questions                                                                                                                         |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suéde, de la Prusse, de l'Espagne, de la                                                                                                                                                                 |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suéde, de la Prusse, de l'Espagne, de la Russie, aux Indes Orientales. Questions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes, page 141                                                       |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suéde, de la Prusse, de l'Espagne, de la Russie, aux Indes Orientales. Questions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes, page 141  CH. XXII. A NCIENNES révolutions du Dane-            |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suéde, de la Prusse, de l'Espagne, de la Russie, aux Indes Orientales. Questions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes, page 141  CH. XXII. A NCIENNES révolutions du Danemarck, lbid. |
| LIVRE CINQUIEME.  Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suéde, de la Prusse, de l'Espagne, de la Russie, aux Indes Orientales. Questions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes, page 141  CH. XXII. A NCIENNES révolutions du Dane-            |

| vi "    | TABLE                                 |        |
|---------|---------------------------------------|--------|
| XXIV.   | Variations qu'a éprouvées le comm     | nerce  |
|         | des Danois aux Indes,                 | 148    |
| XXV.    | Etat du commerce des Danois aux       | In-    |
|         | des,                                  | ışı    |
| XXVI.   | Esablissement d'une Compagnie des .   | Indes  |
| 12b     | à Ostende,                            | 154    |
| XXVII.  | Raisons, qui ont amené la destruction | on de  |
|         | la Compagnie d'Ostende,               | 157    |
| XXVIII. | Idée générale de l'ancien gouverne    | ment   |
|         | de Suéde,                             | 160    |
| XXIX.   | Les Suédois se livrent au commerc     | e des  |
|         | Indes. Sur quelle base est étal       |        |
|         | commerce ,                            | 163    |
| XXX.    | Etat actuel de la Suéde,              | 166    |
| XXXI.   | Le roi de Pruffe forme à Embden       | une    |
|         | Compagnie pour les Indes. Cara        | ettere |
|         | de ce prince. Sort de son étab        |        |
|         | ment,                                 | 175    |
| XXXII.  | Etablissement des Espagnols aux P     | hilip- |
|         | pines,                                | 181    |
| XXXIII. | 11 3                                  | 184    |
| XXXIV.  | Ce que les Philippines pourroient de  | venir  |
|         | dans des mains actives,               | 189    |
| XXXV.   | Notions générales sur la Tartarie,    | 194    |
| XXXXVI. | Démèlés des Russes & des Chinois      | dans   |
|         | la Tarrarie,                          | 100    |
| ZZZZAH. | Les Russes obtiennent la liberté i    | d'en-  |
|         | voyer ane caravane à la Chine,        | 200    |
|         |                                       |        |

| DI          | ES CHAPITRES. vij                         |
|-------------|-------------------------------------------|
|             | . Projet de la Russie pour faire le com-  |
|             | merce des Indes par la Tartarie indé-     |
|             | pendante, 202                             |
| XXXIX.      | Liaisons de la Russie avec les Indes par  |
|             | la mer Caspienne, 203                     |
| XL.         | Etat de l'empire de Russie, avec les      |
|             | moyens de le rendre florissant, 206       |
| XLI.        | Liaisons des Européens avec la Chine.     |
|             | Etat de cet empire relativement au        |
|             | commerce, 221                             |
| XLII.       | Les Européens achetent du thé à la Chi-   |
|             | ne, 227                                   |
| XLIII.      | Les Européens achetent de la porcelaine   |
|             | à la Chine, 229                           |
| XLIV.       | Les Européens achetent des soies à la     |
|             | Chine, 240                                |
| XLV.        | Les Européens achetent des ouorages de    |
|             | vernis & du papier à la Chine, 245        |
| XLVI.       | A quelles sommes s'élevent les achats     |
| 21277       | que les Européens font à la Chine,        |
|             | 253                                       |
| XLVII.      | Que deviendra le commerce de l'Europe     |
| 2121 7 2-1  | avec la Chine? ibid.                      |
| XI.VIII.    | L'Europe doit-elle continuer son commerce |
| AFTA A TITL | avec les Indes, 255                       |
| XLIX.       | L'Europe a-t-elle besoin de grands        |
| ZZ 14 ZZ 0  |                                           |

### viij TABLE DES CHAPITRES.

faire le commerce, 266

L'Europe doit-elle rendre libre le commerce des Indes, ou l'exploiter par des Compagnies exclusives, 283

Fin de la Table des Chapitres.

5 m - G

HISTOIRE



# HISTOIRE

PHILOSOPHIQUE

E T

## POLITIQUE

Des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

### LIVRE QUATRIEME.

Voyages, Etablissemens, guertes & commerce des François dans les Indes Orientales.

Leurs liaifons au-dehors étoient encore plus ressertées.

Quelques navigateurs de Vannes portoient dans la Grande-Bretagne de la poterie, qu'ils échangeoient contre des Tome II.

Anciennes révolumination que celle qui peut convenir à des peuples tions du commerce de France.

Leurs liaifons au-dehors étoient encore plus ressertées.

Quelques navigateurs de Vannes portoient dans la Grande-Bretagne de la poterie, qu'ils échangeoient contre des Tome II.

chiens, des eschwes, de l'étain, & des fourrures. Ceux de ces objets qui ne trouvoient pas des acheteurs dans la Gaule même, paffoient à Marfeille, où ils étoient payés avec des vins, des étoffes, des épiceries, que les négocians de l'Italie ou de la Grece y avoient apportés.

Ce genre de trafic ne s'étendoit pas à tous les Gaulois. On voit dans Céfar que les habitans de la Belgique avoient proferit chez eux les productions étrangeres, comme capables de corrompre les mœurs : ils pensoient que leur sol étoit assez sertile, pour sussire à tous leurs besoins. La police des Celtes & des Aquitains étoit moins rigide. Pour être en état de payer les marchandiles que leur offroit la Méditerranée, & dont la passion devenoit tous les jours plus vive, ces peuples se livrerent à un travail dont ils ne s'étoient pas avités jusqu'alors : ils ramasserent avec soin les paillettes d'or que plusieurs de leurs rivieres charioient avec leurs fables.

Quoique les Romains n'aimassent ni n'estimassent le commerce, il devint nécessairement plus considérable dans la Gaule, après qu'ils l'eurent foumise, & en quelque forte policée. On vit se former des ports de mer à Arles, à Narbonne, à Bordeaux, dans d'autres lieux encore. Il fut construit de toutes parts de grandes & magnifigues voies, dont les débris nous causent encore de l'étonnement. Toutes les rivieres navigables eurent des compagnies de marchands, auxquelles on avoit accordé de grands priviléges, & qui sous le nom général de Nautes, étoient les agens, les ressorts d'un mouvement continuel.

Les invasions des Francs & des autres barbares, arrêterent cette activité naissante. Elle ne reprit pas mênie son cours, lorsque ces brigands se furent affermis dans leurs conquêtes. A leur férocité fuccéda une aveugle passion des richesses. Pour la fatissaire, on eut recours à tous les genres de vexation. Un bateau qui arrivoit à une ville, devoit payer un droit pour son entrée, un droit pour le falut, un droit pour le pont, un droit pour approcher du bord, un droit d'ancrage, un droit pour la liberté de décharger, un droit pour le lieu où il devoit placer ses marchandises. Les voitures de terre n'étoient pas traitées plus favorablement. Des commis répandus par-tout, les accabloient de tyraunies intolérables. Ces excès surent poussés au point, que quelques le prix des essets conduits au marché, n'étoit pas suffisant pour payer les frais préliminaires à la vente. Un découragement universel devenoit la suite nécessaire de pareils désordres.

Bientôt il n'y cut plus d'industrie, de manufactures que dans le cloître. Les moines n'étoient pas alors des hommes corrompus par l'oissiveté, par l'intrigue & par la débauche. Des soins utiles remplissoient tous les instans d'une vie édisiante & retirée. Les plus humbles, les plus robustes d'entr'eux, partageoient avec leurs ferfs les travaux de l'agriculture. Ceux à qui la nature avoit donné ou moins de force, ou plus d'intelligence, recueilloient dans des atteliers les arts sugitifs & abandonnés. Les uns & les autres servoient, dans le silence & la retraite, une patrie, dont leurs successeurs n'ont jamais cessé de dévorer la substance, & de troubler la tranquillité.

Dagobert réveilla un peu les esprits au septiéme siècle. Aussi-tôt on vit accourir aux soires nouvellement établies, les Saxons avec l'étain & le plomb de l'Angleterre; les Juiss, avec des bijoux & des vases d'argent ou d'or; les Esclavons, avec tous les métaux du Nord; les Lom-

bards, les Provençaux, les Espagnols, avec les marchandises de leur pays, & celles qui leur arrivoient d'Afrique, d'Egypte & de Syrie; les négocians de toutes les provinces du royaume, avec ce que pouvoit fournir leur sol & leur industrie. Malheurensement cette prospérité sut courte; elle disparut sous les rois sainéans, pour remaître sous Charlemagne.

Ce prince, que l'histoire pourroit placer fans statterie à côté des plus grands hommes, s'il n'eût pas été quelquesois un vainqueur sanguinaire & un tyran persécuteur, parut suivre les traces de ces premiers Romains, que les travaux champêtres délassoient des fatigues de la guerre. Il s'occupa du soin de ses vastes domaines, avec une suite & une intelligence qu'on attendroit à peine du partiensier le plus appliqué. Tous les grands de l'état se livrerent, à son exemple, à l'agriensture, & aux arts qui la précédent ou qui la suivent. Dès-lors les François eurent beaucoup de productions à échanger, & une facilité extrême à les saire circuler dans l'immense empire qui alors recevoit seurs loix.

Une fituation fi floriffante, offrit un nouvel attrait au penchant qu'avoient les Normands à la piraterie. Ces barbares accoutumés à chercher dans le pillage des biens que leur fol ne pouvoit pas leur procuter, fortirent en foule de leur âpre climat, pour amafier du butin. Ils fe jetterent fur toutes les côtes, mais plus avidement fur celles de France, qui leur offroient une plus riche proie. Ce qu'ils commirent de ravages, ce qu'ils fe permirent de cruautés, ce qu'ils allumerent d'incendies pendant un fiécle entier dans ces fertiles provinces, ne fe peut imaginer fans horreur. Durant ce funeste période, on ne fongcoit qu'à éviter l'esclavage

ou la mort. Il n'y avoit point de communication entre les peuples, & il n'y avoit point par conséquent de commerce.

Cependant les feigneurs chargés de l'administration des provinces, s'en étoient insensiblement rendus les maîtres, & avoient réussi à rendre leur autorité héréditaire. Ils n'avoient pas rompu tout lien avec le chef de l'empire; mais sous le nom modeste de vassaux, ils n'étoient guère moins redoutables à l'état, que les rois voisins de ses frontières. On les consirma dans leurs usurpations, à l'époque mémorable qui sit passer le sceptre de la famille de Charlemagne dans celle des Capets. Dès-lors il n'y eut plus d'affemblée nationale, plus de tribunaux, plus de loix, plus de gouvernement. Dans cette consussion mentruiere, le glaive tenoit lien de justice; & ceux des citoyens qui n'é oient pas encore serfs, surent obligés de le devenir, pour acheter la protection d'un chef en état de les désendre.

Il étoit impossible que le commerce prospérât sous les chaînes de l'esclavage, & au milieu des troubles continuels qu'enfantoit la plus cruelle des anarchies. L'industrie ne se plaît qu'à l'ombre de la paix : elle craint surtout la servitude. Le génie s'éteint lorsqu'il est fans espérance, sans émulation; & il n'y a ni espérance ni émulation, où il n'y a point de propriété. Rien ne fait mienx l'éloge de la liberté, & ne prouve mieux les droits de l'homme, que l'impossibilité de travailler avec succès pour enrichir des maîtres barbares.

Plufieurs rois de France foupçonnerent cette importante vérité : ils travaillerent à donner un frem à ces tyrans fubalternes, qui en ruinant leurs mallieureux vaffaux, perpétuoient les calamités de la monarchie.

Cependant Saint Louis fut le premier qui fit entrer dans le système du gouvernement, le commerce, qui jusqu'alors n'avoit été que l'ouvrage du hazard & des circonstances. Il lui donna des loix constantes: il dressa lui-même des statuts, qui ont servi de modele à ceux

qu'on a faits depuis.

Ces premiers pas conduifirent à de plus grandes opérations. Il existoit depuis bien long-tems une défense formelle de transporter hors du royaume aucune de ses denrées. La culture étoit découragée par cette aveugle prohibition. Le sage monarque abattit des barrieres si functes. Il espéra avec raison que la liberté des exportations seroit rentrer dans l'état, les trésors que son imprudente expédition d'Asie en avoit fait sortir.

Des événemens politiques feconderent ces vues falutaires. Jusqu'à Saint Louis, les rois avoient eu peu de ports sur l'Océan, & aucun sur la Méditerranée. Les cotes septentrionales étoient partagées entre les comtes de Flandres, les ducs de Bourgogne, de Normandie & de Bretagne; le reste avoit subi le joug Anglois. Les côtes méridionales appartenoient aux comtes de Toulouse, aux rois de Majorque, d'Arragon & de Castille. Par cette disposition des choses, les provinces de l'intérieur ne pouvoient que très-difficilement ouvrir une communication libre avec les marchés étrangers : la réunion du comté de Toulouse à la couronne, leva ce puissant obstacle, du moins pour une partie du territoire dont elle jouissoit.

Philippe, fils de Saint Louis, pour mettre de plus en plus à profit cette espece de conquête, voulut attirer à Nilines, ville de fa dépendance, une partie du commerce fixé à Montpellier, qui appartenoit au roi

d'Arragon. Les priviléges qu'il accorda, produifigent l'effet qu'il en attendoit; mais on ne tarda pas à s'appercevoir que ce n'étoit pas un fi grand bonheur. Les Italiens remplirent la France d'épiceries, de parfums, de foieries, de toutes les riches étoffes de l'Orient. Les arts n'étoient pas affez avancés dans le royaume, pour donner leurs ouvrages en échange; & les produits de l'agriculture ne fufficient pas pour payer tant d'objets de luxe. Une confommation fi chere n'auroit pû fe foutenir qu'avec des métaux; & la nation, quoiqu'une des moins pauvres de l'Europe, en avoit fort peu, fur-tout depuis les croifades.

Philippe le Bel démêla ces vérités: il réuffit à donner aux travaux champêtres affez d'accroiffement, pour payer les importations étrangeres, en même tems qu'il en diminuoit la quantité, par l'établiffement de nouvelles manufactures, & par le dégré de perfection où il porta les anciennes. Sous ce régne, le ministere entréprit pour la premiere sois de guider la main de l'artiste, de diriger ses ouvrages. La largeur, la qualité, l'apprêt des draps furent sixés. On défendit la sortie des laines que les nations voisines venoient acheter pour les mettre en œuvre. C'étoit ce que dans les siècles d'ignorance on pouvoit faire de moins déraisonnable.

Depuis cette époque, le progrès des arts fut proportionné à la décadence de la tyrannie féodale. Cependant le goût des François ne commença à se former que durant leurs expéditions en Italie. Gènes, Venise, Florence, leur offrirent mille objets nouveaux qui les éblouirent. L'austérité que maintenoit Anne de Bretagne, sous les régnes de Charles VIII & de Louis XII, empêcha d'abord les conquérans de se livrer à l'attrait qu'ils se

fentoient pour l'imitation. Mais aussi-tôt que François I. eut appellé les semmes à la cour; aussi-tôt que Catherine de Médicis eut passé les Alpes, les grands affecterent une magnificence inconnue depuis la fondation de la monarchie. La nation entiere se laissa entraîner à ce luxe séduisant, & ce sut une nécessité que les manusactures se persectionnassent.

Depuis Henri II jusqu'à Henri IV, les guerres civiles, les méprisables querelles de religion, l'ignorance du gouvernement, l'esprit de sinance qui commençoit à s'introduire dans la conseil, la barbare & dévorante cupidité des gens d'assaires, à qui la protection donnoit un nouvel essor; toutes ces causes retarderent les progrès de l'industrie, & ne purent la détruire. Elle reparut avec éclat sous le ministere économe de Sully. On la vit presque s'anéantir sous ceux de Richelieu & de Mazarin, livrés tous deux aux traitans; occupés, l'un de sa domination & de ses vengeances, l'autre d'intrigues & de brigandages.

Aucum roi de France n'avoit pensé sérieusement aux Premiers avantages que pouvoit procurer le commerce des Indes; voyages des bran- & l'éclat qu'il donnoit aux autres nations, n'avoit pas cois aux în réveillé l'émulation des François. Ils consommoient plus des. de productions orientales que les autres peuples ; ils étoient aussi favorablement situés pour les aller chercher à leur source, & ils se bornoient à payer à l'activité étrangere, une industrie qu'il ne tenoit qu'à eux de partager. A la vérité, quelques négocians de Rouen avoient hazardé en 1535 un foible armement; mais Genonville qui le commandoit, sut accueilli au cap de Bonne-Espérance par de violentes tempêtes, qui le jetterent sur des côtes inconnues, d'où il eut bien de la peine à regagner l'Europe.

En 1601, une fociété formée en Bretagne, expédia deux navires, pour prendre part, s'il étoit possible, aux richesses de l'Orient, que les Portugais, les Anglois & les Hollandois se disputoient. Pyrard qui les commanmandoit, arriva aux Maldives, & ne revit sa patrie qu'après dix ans d'une navigation malheureuse.

Une nouvelle compagnie, dont Girard le Flamand étoit le chef, lit partir de Normandie en 1616 & en 1619 quelques vaisseaux pour l'isse de Java. Ils en revinrent avec des cargaisons fusilitantes pour dédommager les intéresses, mais trop soibles pour les encourager à de nouvelles entreprises.

Le capitaine Reginon voyant cet octroi inutile expiré en 1633, engagea deux ans après plufieurs négocians de Dieppe à entrer dans une carrière, qui pouvoit donner de grandes richeffes à quiconque fauroit la parcourir avec intelligence. La fortune trabit les efforts des nouveaux avanturiers. L'unique fruit de ces expéditions répétées, fut une haute opinion de l'ifle de Madagalcar, découverte en 1506 par les Portugais.

L'idée avantageuse qu'on en avoit prise, donna naissance en 1642 à une compagnie qui devoit y sormer un grand établissement, pour affirer à ses vaisseaux la facilité d'aller plus loin.

Lorsqu'on côt parcouru cette isle, on trouva qu'elle III. Établissequ'elle avoit trois cens trente-six lieues de l'Afrique; Etablissequ'elle avoit trois cens trente-six lieues de long; cent françois à vingt dans sa plus grande largeur, & environ huit Madagastens de circonférence. Par quelque vent qu'un naviga-prion de teur y aborde, il n'apperçoit que des sabies trisles & cette isle, tout-à-sait stériles. Mais à mesure qu'il s'éloigne du rivage, il trouve un sol tantôt noir, tautôt rougeâtre, com-

munement affez fertile, & par-tout arrofé par un grand nombre de rivieres. La nature y est toujours en végétation, & produit, sans beaucoup de travail, du riz, des patates, des bananes, des auanas, de l'indigo, du chanvre, du coton, de la foie, du sucre, des palmiers, des cocotiers, des orangers, des arbres gommiers, des bois propres à la construction & à tous les arts. Les pâturages sont excellens; on y voit paître des bœufs de la plus grande espece, & des bêtes à laine entierement semblables à celles de barbarie.

L'ille de Madagascar est partagée en un grand nombre de provinces. Chacune a un ches nommé Dian, mot qui répond à celui de seigneur : des esclaves & des troupeaux, c'est tout ce qu'il a pour soutenir la dignité de son rang. Sa place est héréditaire; mais s'il meurt sans possénité, elle appartient de droit au plus ancien de ses délégnés. Quelques-uns de ces magistrats qu'il choisit lui-même, sorment son conseil, pendant que le plus grand nombre va maintenir la tranquillité dans les villages, & y rendre la justice. Il ne peut entreprendre la guerre que de leur aveu, ni la soute-nir qu'avec les contributions & les essorts volontaires de ses peuples.

Telle est la forme du gouvernement établie généralement dans l'isle: on ne s'en est écarté que dans la province d'Anossi, où les Arabes s'établirent il y a plusieurs siécles. Quoique peu nombreux, ils s'y rendirent bientôt les plus forts, & partagerent le pays en vingt deux districts, dont chacun eut un mastre de leur nation qu'on nomma Boandrian, ou descendant d'Abraham. Ces especes de souverains se sont perpétuellement la guerre; mais ils ne manquent jamais de se réunir contre les aus

tres princes de Madagafcar, auxquels la qualité d'étrangers & d'usurpateurs les rend extrêmement odieux. C'est la partie de l'isle où il y a moins de mœurs, d'activité, d'industrie & de bravoure, parce que c'est la seule où il n'y a point de liberté.

Des François établis au Fort-Dauphin dans le pays d'Anossi, ont découvert depuis peu dans leurs courses une nouvelle espece d'hommes, appellés Kimos, dont les plus grands n'ont pas quatre pieds. Ils forment une quarantaine de villages dans l'intérieur des terres, au Nord-Ouest de l'isle. On les dit plus méchans, & ce qui paroît bien extraordinaire, moins poltrons que tous leurs voifins. Ils ne fortent pas de leurs montagnes, & ne permettent à personne d'y pénétrer,

Les autres habitans de Madagascar sont grands, agiles, d'une contenance fiere. Ils cachent sous un air riant, un grand dessein ou une passion forte avec autant d'art que les fourbes des nations civilifées. Leurs loix, dont ils ignorent eux-mêmes l'origine, s'observent avec beaucoup d'uniformité. Les vieillards chargés de les maintenir, ne reçoivent jamais aucun honoraire pour le procès d'un criminel, & croient assez gagner en délivrant leur pays d'un malfaiteur. Dans les causes civiles, on leur amene un nombre d'animaux proportionné à l'importance des affaires.

Le délit qui arme le plus souvent la justice, c'est le vol. Malgré l'usage où l'on est de percer la main à ceux qui en sont convaincus, la passion pour le brigandage est universelle. Les citoyens inquiets pour leurs propriétés, vivent dans une continuelle mésiance les uns des autres. Pour se rassurer mutuellement, autant qu'il est possible, ils fcellent leurs engagemens par les fermens les plus folemnels. L'habitude de ces formalités est si bien établie, qu'ils les observent lors même qu'ils traitent avec les Européens. Dans ces occasions importantes, celui qui représente la nation, met dans un vase rempli d'eau-devie, de l'or, de l'argent, une pierre à fusil, de la poudre à canon, s'il fe peut, de la Poussiere du tombeau de ses ancetres, souvent même du sang, qu'à la maniere des anciens Sevthes, les contractans font sortir de leur bras par une incision. Durant ces préparatifs, les armes font pofées à terre en forme de croix. Bientôt après, les deux parties intéressées les ramassent, & en tiennent la pointe dans la coupe, en remuant sans cesse ce qu'elle contient, jusqu'à ce que les engagemens aient été contractés. Alors les négociateurs, les témoins, les spectateurs, tout le monde boit dans le vase, jusqu'à ce qu'il ait été vuidé. On s'embrasse, & l'on se retire.

Des principes religieux n'arrêtent pas les infidélités des habitans de Madagafcar. Quoiqu'ils admettent confusément la doctrine si répandue des deux principes, ils n'ont point de culte. Cette indifférence n'empêche pas qu'il ne foient livrés à des superstitions de tous les genres. Dans leurs idées grossières d'astrologie, ils ne voient rien, ils n'imaginent rien, à quoi ils n'attachent quelque liaison avec l'avenir.

Le plus dangereux de leurs préjugés, est sans doute, celui qui a établi la distinction des jours heureux & malheureux. On fait inhumainement mourir tous les ensans nés sous des auspices funestes. C'est un principe de destruction qui, joint à beaucoup d'autres, empêche le pays de se peupler.

Ceux qui ne font pas la victime de cette cruelle superstition, sont la plupart circoncis à deux ans, ou à vingtquatre lunes, felon leur maniere de s'exprimer. On donne à la cérémonie le plus d'éclat qu'il est possible. Pendant qu'on fait l'amputation, un des parens de l'enfant tient une coupe sous le couteau facré du prêtre ou de l'ombiasse; l'oncle le plus distingué avale la partie du prépuce qui a été coupée. Le reste de la famille & des assistants, trempe le doigt dans le sang & le goûte. Des sestins, des danses, des plaisirs de tous les genres, terminent ensintes singuliers mystères.

Parvenu à l'âge viril, fans avoir reçu aucune éducation, l'habitant de Madagascar se marie. L'homme du peuple, l'esclave même, prend autant de semmes qu'il veut, ou qu'il en peut trouver. Les gens. au-dessus du commun n'ont qu'une épouse légitime; mais ils se dédommagent avec des concubines des ennuis de l'uniformité. Les unes & les autres rompent, quand bon leur semble, un nœud qu'ils trouvent mal assorti; & les deux sexes ont alors un droit égal de former de nouveaux liens, ou de rester libres.

C'est par une vie oisive & corrompue que l'habitant de Madagascar, arrive à la sin de sa carriere. Elle est rarement très-longue. Un climat mal sain, de mauvais alimens, une débauche continuelle, le désaut de secours, d'autres causes encore la précipitent ordinairement. Un homme est-il mort, des cris de douleur, exprimés par des chants continuels & monotones, en avertissent tout le voisinage. Les parens s'assemblent. Ils se livrent aux profusions des sessions s'assemblent. Ils se livrent aux profusions des sessions s'assemblent à celui qui a cessé d'être, quelles raisons s'ont déterminé à se séparer de ce qu'il avoit de plus cher. Au bout de huit jours le cadavre est enterré avec ses bijoux les plus

précieux. Cependant il n'est pas oublié. Le respect pour les ancêtres est incroyable dans ces régions barbares. Il est ordinaire de voir des hommes de tous les âges aller pleurer sur le tombeau de leurs peres, & leur demander des conseils dans les actions les plus intéressantes de leur vie.

Le riz, qui malgré la plus mauvaife des cultures, fe multiplie au centuple, est la nourriture ordinaire des habitans de Madagascar. Ils ont pour boisson une espece d'hydromel & du vin de sucre & de banane. Leur habit le plus somptueux est un pagne sur leurs épau-

les, & un autre au milieu du corps.

Madagascar avoit été visité par les Portugais, les Hollandois & les Anglois, qui, n'y trouvant aucun des objets qui les attiroient dans l'Orient, l'avoient dédaigné. Les François qui ne paroissoient pas avoir de but bien arrêté, employerent à le conquérir les fonds qu'ils avoient faits pour étendre leur commerce. Quelque or qu'ils trouverent répandu dans un coin de l'isle, leur sit présumer qu'il devoit v avoir des mines. Leur avidité les empêcha de soupconner que ce métal qui diminuoit tous les jours sensiblement avoit été porté par les Arabes; & ils furent punis de leur aveuglement par la perte entiere de leurs capitaux. A l'expiration de leur octroi, il ne leur restoit que quelques habitations fituées en cinq ou fix endroits de la côte, construites de planches, couvertes de feuilles, entourées de pieux, & honorées du nom imposant de gorts, parce qu'on y voyoit quel ques mauvais canons. Leurs défenseurs étoient réduits à une centaine de brigands, qui par leur cruauté ajoutoient tous les jours à la haine qu'on avoit conçue contre leur nation. Quelques petits districts abandonnés par les naturels du pays, quelques cantons plus étendus d'où la force arrachoit un tribut en denrées, formoient toutes leurs conquètes.

Le Maréchal de la Messleraie s'empara de ces débris, & conçut le dessein de relever pour son milité particuliere une entreprife fi mal conduite. Il y réuflit si pen, que sa propriété ne sut vendue que vingt mille francs; & c'étoit tout ce qu'elle pouvoit valoir.

Enfin Colbert présenta, en 1664, à Louis XIV le plan d'une Compagnie des Indes. La France avoit alors une agriculture si slorissante & une industrie si animée, qu'il sembloit que cette branche de commerce lui fut inutile. Son ministre pensa autrement. Il prévit que les nations d'Europe établiroient à fon exemple des manufactures de toute espèce, & qu'elles auroient de plus que la France leurs liaifons avec l'Orient. Cette vue fut trouvée profonde, & l'on créa une Compagnie des Indes avec tous les priviléges dont jouissoit celle de Hollande. On alla même plus loin. Colbert confidérant qu'il y a naturellement pour les grandes entreprifes de commerce une confiance dans les républiques, qui ne fe trouve pas dans les monarchies, eut recours à tous les expédiens propres à la faire naître.

Le privilége exclusif sur accordé pour cinquante ans, afin que la Compagnie fût enhardie à former de grands établissemens dont elle auroit le tems de recueillir le fruit.

Tous les étrangers qui y prendroient un intérêt de vingt mille livres devenoient régnicoles, fans avoir befoin de se faire naturaliser.

Au même prix, les officiers, à quelques corps qu'ils

fussent attachés, étoient dispensés de résidence, sans rien

perdre des droits & des gages de leurs places.

Ce qui devoit servir à la construction, à l'armement, à l'avitaillement des vaisseaux, étoit déchargé de tous les droits d'entrée & de fortie, ainsi que des droits de l'amiranté.

L'état s'obligeoit à payer cinquante francs par tonneau des marchandiles qu'on porteroit de France aux Indes, & foixante-quinze livres pour chaque tonneau qu'on en rapporteroit.

On s'engageoit à foutenir les établissemens de la Compagnie par la force des armes, à escorter les envois & fes retours, par des escadres auffi nombreuses que les

circonflances l'exigeroient.

La pallion dominante de la nation fut intéressée à cet établissement. On promit des honneurs & des titres héréditaires à tous ceux qui se distingueroient au service de la Compagnie.

Comme le commerce ne faisoit que de naître en France, & qu'il étoit hors d'état de fournir les quinze millions qui devoient former le fonds de la nouvelle société, le ministère s'engagea à en prêter jusqu'à trois. Les grands, les magiffrats, les citoyens de tous les ordres, furent invités à prendre part au reste. La nation jalouse de plaire à fon prince qui ne l'avoit pas encore écrafée

du poids de fa fausse grandeur, s'y porta avec un empressement extrême.

L'obstination de s'établir à Madagascar fit perdre le fruit de la premiere expédition. Il fallat enfin renoncer à cette ifle, dont le peuple fauvage & indomptable ne s'accommodoit ni des marchandifes, ni du culte, ni des mœurs de l'Europe.

A cette époque, les vaisseaux de la Compagnie prirent directement la route des Indes. Par les intrigues de Marcara, né à Ifpahan, mais attaché au fervice de France, on obtint la liberté d'établir des comproirs sur diverses côtes de la peninfule. On tenta même d'avoir part au commerce du Japon. Colbert offrit de n'y envoyer que des protestans; mais les artifices des Hollandois firent refuser aux François l'entrée de cet empire, comme ils l'avoient fait refuser aux Anglois.

Surate avoit été choisse pour être le centre de toutes les affaires que la Compagnie devoit faire dans l'Inde, Les Fran-C'étoit de cette ville principale du Guzurate que devoient desurate le partir les ordres pour les établissemens subalternes; c'étoit contre de là que devoient se réunir les différentes marchandises leur comqu'on expédieroit pour l'Europe.

Le Guzurate forme une presqu'isle entre l'Indus & le te ville cé-Malabar. Il a environ cent foixante milles de long, & une Guzurate largeur à-peu-près égale. Les montagnes de Marva le où elle cât féparent du royaume d'Agra. Les pluies y font contimuelles, depuis juin jufqu'en septembre; le reste de l'année, le ciel est si ferein, qu'on y apperçoit rarement un nuage. Heureusement les ardeurs du foleil sont tempérées par une rofée bienfaisante, qui rafraichit l'air & humecte la terre. La richesse d'un sol abondant en bled, en riz, en fuere, en coton, en troupeau, en gibier, en fruits de toute espece qui se succédent sans interruption, jointe à plusieurs manufactures importantes, fuffifoit au bonheur des habitans; lorsque des étrangers leur porterent, au commencement du huitiéme liécle, de nouvelles branches d'industrie.

Des Perfans perfécutés dans leurs opinions, par les Sarafins leurs vainqueurs, fe refugierent dans l'ifle d'Ormus, d'où quelque tems après, ils firent voile pour l'Inde

Tome II.

dée de cet-

& prirent terre à Diu. Ils ne s'arrêterent que dix-neuf ans dans cet afyle, & se rembarquerent. Les vents les poussernt sur une plage riante, entre Daman & Baçaim. Le prince qui donnoit des loix à cette contrée, ne confentit à les admettre parmi ses sujets, qu'à condition qu'ils dévoileroient les mystères de leur croyance, qu'ils quitteroient leurs armes, qu'ils parleroient indien, qu'ils feroient paroître leurs semmes en public sans voile, & qu'ils célebreroient leurs mariages à l'entrée de la nuit, se lon l'usage du pays; comme ces stipulations n'avoient rien de contraire à leurs idées religieuses, les résugiés les accepterent. On leur donna un terrein où ils bâtirent une ville, d'où ils ne tarderent pas à se répandre dans l'intérieur des terres.

L'habitude du travail contractée & perpétuée par une heureuse nécessité, sit prospèrer entre leurs mains les terres & les manusactures de l'état. Assez sages pour ne se mêler ni du gouvernement, ni de la guerre, ils jouirent d'une paix prosonde au milieu des révolutions. Cette circonspection & leur aisance multiplierent leur nombre. Ils formerent toujours sous le nom de Parsis un peuple séparé, par l'attention qu'ils eurent de ne point s'allier aux Indiens, & par l'attachement aux principes qui les avoient fait proscrire. Ce sont ceux de Zoroastre, mais un peu altérés par le tems, par l'ignorance & par l'avidité des prêtres.

La prospérité du Guzurate qui étoit en partie l'ouvrage des Perlans réfugiés; excita l'ambition de deux puissances redoutables. Tandis que les Portugais le preffoient du côté de la mer par les ravages qu'ils faisoient, par les victoires qu'ils remportoient, par la conquête de Diu, regardé avec raison comme le boulevard du royaume; les Mogols, déja maîtres du Nord de l'Inde, & qui bruloient d'avancer vers les contrées méridionales où étoient le commerce & les richesses, le menaçoient dans le continent.

Badur, Patane de nation, qui gouvernoit alors le Guzurate fentit l'impossibilité de résister à la sois à deux ennemis si acharnés. Il crut avoir moins à craindre d'un peuple dont les forces étoient séparées de ses états par des mers immenses, que d'une nation puissamment établie aux frontieres de ses provinces. Cette considération le réconcilia avec les Portugais. Les facristices qu'il leur sit les déterminerent même à joindre leurs troupes aux siennes contre Akebar, dont ils ne redoutoient guère moins que lui l'activité & le courage.

Cetre alliance déconcerta des hommes qui avoient compté n'avoir affaire qu'à des Indiens. Ils ne pouvoient fe réfoudre à combattre des Européens qui passoient pour invincibles. Les naturels du pays, encore pleins de l'effroi que ces conquérans leur avoient caufé, les peignoient aux foldats Mogols comme des hommes descendus du ciel ou fortis des eaux, d'une espece infiniment supérieure aux Miatiques en valeur, en génie & en connoissances. Déja l'armée faifie de frayeur, pressoit ses généraux de la ramener à Delhi; lorfqu'Akebar convainch qu'un Prince qui entreprend une grande conquête, doit lui-même commander fes troupes, vole à fon camp. Il ne craint pas d'affurer fes troupes qu'elles battront un peuple amolli par le luxe , les richesses , les délices , les chaleurs des Indes : & que la gloire de purger l'Afie de certe poignée de brigands leur est réservée. L'armée rassurée, applaudit à l'Empereur & marche avec confiance. La bataille s'engage; les Portugais mal fecondés par leurs alliés, font enveloppés & taillés en piéces. Badar s'enfuit & disparoit

pour toujours. Toutes les villes du Guzurate s'empresfent d'ouvrir leurs portes au vainqueur. Ce beau royaume devient en 1565 une province du vaste empire, qui doit bientôt envahir tout l'Indoffan.

Le gouvernement Mogol, qui étoit alors dans sa force, fit jouir le Guzurate de plus de tranquillité qu'il n'en avoit eu. Les manufactures se multiplierent à Cambaye, à Amadabad, à Broitfchia, dans plufieurs autres villes. Il s'en établit dans celles qui n'avoient pas connu cette industrie. Les campagnes étendirent leurs productions & leur culture. Bientôt la partie du Malabar qui en est voifine, fatiguée depuis long-temps par les vexations des Portugais, y porta ses fabriques de toile. On y vit arriver aussi les marchandises des bords de l'Indus, qu'il étoit difficile de déboucher par le haut du fleuve, à cause de sa rapidité, & par le bas, parce que ses eaux se déchargeant dans la mer par un très-grand nombre d'embouchures, se perdent, pour ainsi dire, dans les sables.

Toutes ces richesses se réunissoient à Surate, bâtie sur la riviere de Tapti, à quelques milles de l'Océan. Cette ville dut cet avantage à un fort qui faisoit la sûreté des marchands, & à son port, le meilleur de la côte, sans être excellent. Les Mogols, dont c'étoit alors la scule place maritime, y prenoient tout ce qui servoit alors à leur luxe, ou à leur volupté; & les Européens qui n'avoient encore aucun des grands établissemens qu'ils ont formés depuis dans le Bengale & au Coromandel, y achetoient la plupart des marchandises des Indes. Elles s'y trouvoient toutes réunies par l'attention qu'avoit eu Surate de se procurer une marine supérieure à celle de ses voisins.

Ses vaisseaux qui duroient des siécles entiers, étoient la plupart de mille ou douze cens tonneaux. Ils étoient

construits d'un bois très-dur qu'on appelle tecke. Loin de lancer les navires à l'eau, par des apprêts coûteux & des machines compliquées; on introduifoit dans le chantier la marée qui les enlevoit. Les cordages faits d'écorce de cocotier étoient plus rudes, moins maniebles que les nôtres; mais ils avoient autant ou plus de solidité. Si leurs voiles de toiles de coton n'étoient ni fi fortes, ni fi durables que cel es de chanvre, elles étoient plus pliantes & m ins sujettes à se fendre. Au lieu de poix, ils employoient la gomme d'un arbre nommé damar, qui valoit peut-être mieux. La capacité de leurs officiers, quoique médiocre, étoit fullifante, pour les mers , pour les faifons où ils naviguoient. A l'égard de leurs matelots appellés Lafcars ; les Européens les ont trouvés bons, pour leurs voyages d'Inde en Inde. On s'en est même quelquesois servi avec succès pour ramener dans nos parages orageux, des valffeaux qui avoient perdu leurs équipages.

Tant de moyens réunis avoient attiré à Surate une infinité de Mogols, d'Indiens, de Perfans, d'Arabes, d'Arméniens, de Juifs & d'Européens. Nous foupçonnions à peine que le commerce pût avoir des principes, & ils étoient connus, pratiqués dans cette partie de l'Afie. On y trouvoit de l'argent à bas prix, & des lettres de change pour tous les marchés des Indes. Les affurances pour les navigations les plus éloignées, y étoient d'une reffource très-ufitée. Il régnoit tant de bonne-foi que les facs étiquetés & cachetés par les banquiers, circuloient des années entieres, fans être ni comptés, ni pelés. Les fortunes étoient proportionnées à cette facilité de s'enrichir par l'induffrie. Celles de cinq à fix millions n'étoient pas rares, & il y en avoit de plus confidérables,

Elles étoient la plupart entre les mains des Banians. Ces négocians étoient renommés pour leur franchife. Quelques momens leur fusificient, pour terminer les affaires les plus importantes. Ils conservoient, dans les discussions les plus compliquées, une égalité & une politeste dont nous nous formerions difficilement l'idée.

Leurs enfans qui affificient à tous les marchés, se formoient de bonne heure à ces mœurs paisibles. A peine avoient-ils une lueur de raison, qu'ils étoient initiés dans tous les mystères du commerce. Il étoit ordinaire d'en voir de dix ou douze ans en état de remplacer leur pere. Quel contraste, quelle distance de cette éducation, à celle que nos enfans reçoivent; & cependant, quelle dissérence entre les lumieres des Indiens, & les progrès de nos connoissances!

Les Banians qui avoient quelques esclaves Abyssins, ce qui étoit rare chez des hommes si doux, les traitoient avec une humanité qui doit nous paroître bien singuliere. Ils les élevoient comme s'ils eussient été de leur famille, les formoient aux assaires, leur avançoient des fonds, ne les laissoient pas seulement jouir des bénésies; ils leur permettoient même d'en disposer en faveur de leurs descendans, lorsqu'ils en avoient.

La dépense des Banians ne répondoit pas à leur fortune. Réduits par principe de religion à se priver de viandes & de liqueurs spiritueuses; ils ne vivoient que de fruits & de quelques ragoûts simples. On ne les voyoit s'écarter de cette économie que pour l'établissement de leurs ensans. Dans cette occasion unique, tout étoit prodigué pour le festin, pour la musique, la danse, les seux d'artisice. Leur ambition étoit de pouvoir se vanter de la dépense que leur avoient coûté ces nôces. Elle montoit quelquefois à cent mille écus.

Leurs femmes même, avoient du goût pour ces mœurs fimples. Leur unique gloire, étoit de plaire à leurs époux. Peut-être la grande vénération qu'elles avoient pour le lien conjugal, venoit-elle de l'usage où l'on étoit de les engager dès l'âge le plus tendre. Ce sentiment étoit à leurs yeux le point le plus facré de leur religion. Jamais elles ne se permettoient le plus court entretien avec des étrangers. Moins de réferve n'auroit pas fuffi à des maris qui ne pouvoient revenir de leur étonnement, quand on leur parloit de la familiarité qui régnoit en Europe entre les deux fexes, Ceux qui leur affuroient que des manieres fi libres, n'avoient aucune influence fur la conduite, ne les perfuadoient pas. Ils répondoient, en secouant la tête, par un de leurs proverbes, qui fignifie que si l'on approche le beurre trop près du feu, il est bien difficile de l'empêcher de fondre.

A l'exception des Mogols qui possédoient toutes les charges du gouvernement; qui dépensoient beaucoup pour leurs écuries, pour leurs bains, pour leur serrail; & qui pour oublier les violences du despotisme sous lequel its vivent, outroient tous les genres de volupté; l'écouomie des Baniaus étoit devenue celle des autres négocians de Surate; autant que la différence de religion le permettoit. Leur plus grande dépense, étoit gion le permettoit.

l'embellissement de leurs maisons.

Elles étoient confirmites de la maniere la plus convenable à la chaleur du climat. De très-belles boiferies convroient les murs extérieurs; & les murs intérieurs, ainfi que les plafonds, étoient incruflés de porcelaine. Les fenêtres recevoient le jour par des carreaux d'écaille ou de

nâcre qui tempéroient l'éclat du foleil, fans en trop affoiblir la lumière. Entre les appartemens, dont la distribution & l'ameublement étoient agréablement assortis aux usages du pays; l'on distinguoit la pièce où jaillissoit dans un bassin de marbre une fontaine, dont la fraîcheur & le murmure invitoit à un doux sommeil.

Dans le tems de leur repos, le plus grand plaisir, le plaisir le plus ordinaire des habitans de Surate, étoit de s'étendre fur un fopha, où des hommes d'une dextérité singuliere les pêtrissoient, pour ainsi dire, comme on pêtrit la pâte. Le besoin de faciliter la circulation des fluides, fouvent rallentie par la trop grande chaleur, avoit donné l'idée de cette opération, fource féconde d'une infinité de fensations délicienses. On éprouvoit une tendre langueur, qui alloit quelquefois jufqu'à l'évanouiffement. Cet usage étoit, dit-on, passé de la Chine aux Indes; & quelques épigrammes de Martial, quelques déclamations de Sénéque, paroissent indiquer qu'il n'étoit pas inconnu aux Romains, dans le tems où ils rafinoient fur tous les plaisirs, comme les tyrans qui mirent aux sers ces maîtres du monde, rafinerent dans la fuite fur tous les fupplices.

Il y avoit à Surate, un autre genre de délices, que notre mollesse lui ent peut-être encore plus envié : c'étoient ses danseuses, ou balliaderes, nom que les Européens leur ont toujours donné d'après les Portugais.

Elles font réunies en troupes, dans des féminaires de volupté. Les fociétés de cette efpece les mieux composées, sont confacrées aux pagodes riches & fréquentées. Leur destination est de danser dans les temples aux grandes solemnités, & de servir aux plaisirs des Brancs. Ces prêtres qui n'ont pas sait le vœu artisi-

cieux & imposteur de renoncer à tout, pour mieux jouir de tout, aiment mieux avoir des semmes qui leur appartiennent, que de corrompre à la sois le célibat & le mariage. Ils n'attentent pas aux droits d'autrui par l'adultere; mais ils sont jaloux des danseuses, dont ils partagent & le culte & les vœux avec leurs dieux, jusqu'à ne permettre jamais sans répugnance, qu'elles aillent amuser les rois & les grands.

On ignore comment cette inflitution finguliere s'est formée. Il est vraisemblable qu'un Brame qui avoit sa concubine ou sa femme, s'associa d'abord avec un autre Brame, qui avoit aussi sa concubine ou sa femme; mais qu'à la longue, le mélange d'un grand nombre de Brames & de semmes, occasionna tant d'insidélités, que les femmes devinrent communes entre tous ces prêtres. Réunissez dans un seul cloître des célibataires des deux sexes, & vous ne tarderez pas à voir naître la communauté des hommes & des femmes.

Il est vraisemblable qu'au moyen de cette communauté d'hommes & de femmes, la jalousie s'éteignit, & que les semmes virent sans peine le nombre de leurs semblables se multiplier, & les hommes, le nombre des Brames s'accroître. C'étoit moins une rivalité qu'une conquête nouvelle,

Il est vraisemblable que pour pallier aux peuples le scandale d'une vie si licentieuse, toutes ces semmes surrent consacrées au service des autels. Il ne l'est pas moins que les peuples se prêterent d'autant plus volontiers à cette espece de superstition, qu'elle rensermoit dans une seule enceinte les desirs essrénés d'une troupe de moines, & mettoit ainsi leurs semmes & leurs silles à l'abri de la séduction.

Il est vraisemblable qu'en attachant un caractère facré à ces especes de courtisannes, les parens virent sans répugnance leurs plus belles filles, entraînées par cette vocation, quitter la maison paternelle, pour entrer dans ce séminaire, d'où les semmes surannées pouvoient retourner sans honte dans la société: car il n'y a aucun crime que l'intervention des dieux ne consacre, aucune vertu qu'elle n'avilisse. La notion d'un être absolu est entre les mains des prêtres qui en abusent, une destruction de toute morale. Une chose ne plaît pas aux dieux, parce qu'elle est bonne; mais elle est bonne, parce qu'elle plait aux dieux.

Il ne refloit plus aux Brames qu'un pas à faire, pour porter l'institut à sa derniere persection: c'étoit de persuader aux peuples qu'il étoit agréable aux dieux, honnête & faint, d'épouser une Balladiere de présérence à toute autre semme, & de faire solliciter comme une grace spéciale le reste de leurs débauches.

Il est des troupes moins choisies dans les grandes villes, pour l'amusement de tous les gens riches. Les Maures & les Gentils peuvent également se procurer le spectacle de ses danseuses, dans leurs maisons de campagne ou dans leurs assemblées publiques. Il y a même de ces troupes ambulantes conduites par de vicilles semmes, qui, d'éleves de ces sortes de séminaires, en deviennent à la sin les directrices.

Par un contraste bizarre, & dont l'esset est toujours choquant, ces belles filles traînent à leur suite un musicien dissorme & d'un âge avancé, dont l'emploi est de battre la mesure avec un instrument de cuivre, que nous avons depuis peu emprunté des Tures pour ajouter à notre musique militaire, & qui aux Indes se nomme Tam. Celui qui le tient répete continuellement ce mot avec

une telle vivacité, qu'il arrive par dégrés à des convulfions affreuses, tandis que les Balladieres, échaussées par le desir de plaire & par les odeurs dont elles sont parsumées, finissent par être hors d'elles-mêmes.

Les danfes font prefque toutes des pantomimes d'amour: le plan, le deffein, les attitudes, les mefures, les fons, & les cadences de ces ballets, tout respire cette passion, & en exprime les voluptés & les fureurs.

Tour confpire au prodigieux fuccès de ces femmes voluptueufes; l'art & la richesse de leur parure, l'adresse qu'elles ont à saçonner leur beauté. Leurs longs cheveux noirs, épars sur leurs épaules ou relevés en tresses, font chargés de diamans & parsemés de sleurs. Des pierres précieuses enrichissent leurs colliers & leurs brasselets. Les bijoux même attachés à leurs narines, cette parure qui choque àu premier coup-d'œil, est d'un agrément qui plaît & releve tous les autres ornemens, par le charme de la symmétrie, & d'un esset inexplicable, mais sensible avec le tems.

Rien n'égale fur-tout leur attention à conferver leur fein, comme un des tréfors les plus précieux de leur beauté. Pour l'empêcher de groffir ou de fe déformer, elles l'enferment dans deux étuis d'un bois très-léger, joints enfemble & bouclés par derrière. Ces étuis font fi polis & fi fouples, qu'ils fe prêtent à tous les mouvemens du corps, fans applatir, fans offenfer le tiffu délicat de la peau. Le dehors de ces étuis est revêtu d'une feuille d'or parsemée de brillans. C'est-là fans contredit la parure la plus recherchée, la plus chere à la beauté. On la quitte, on la reprend avec une légéreté fingulière. Ce veile qui couvre le sein n'en cache point les palpitations, les foupirs, les molles ondulations; il n'ôte rien à la volupté.

La plupart de ces danseuses croient ajouter à l'éclat de leur teint, à l'impression de leurs regards, en formant autour de leurs yeux un cercle noir, qu'elles tracent avec une éguille de tête teinte d'une poudre d'antimoine. Cette beauté d'emprunt, relevée par tous les poëtes Orientaux, après avoir paru bizarre aux Européens, qui n'y étoient pas accoutumés, a fini par leur être agréable.

Cet art de plaire est toute la vie, toute l'occupation, tout le bonheur des Balladieres. On résiste dissicilement à leur séduction. Elles obtiennent même la présérence sur ces belles Cachemiriennes, qui remplissent les serrails de l'Indostan, comme les Georgiennes & les Circassiennes peuplent ceux d'Ispahan & de Constantinople. La modestie ou plutôt la réserve naturelle à de superbes esclaves séquestrées de la société des hommes, ne peut balancer

les prestiges de ces courtisannes exercées.

Nulle part elles n'étoient à la mode comme à Surate, la ville la plus riche, la plus peuplée de l'Inde. Elle commenca à décheoir en 1664. Le fameux Sevagi la faccagea, & en emporta vingt-cinq à trente millions. Le pillage eût été infiniment plus confidérable, si les Anglois & les Hollandois n'avoient échappé au malheur public, par l'attention qu'ils avoient en de fortifier leurs comptoirs; & si le château où l'on avoit retiré tout ce qu'on avoit de plus précieux, n'eût été hors d'infulte. Cette perte inspira des précautions. On entoura la ville de murs, pour prévenir un pareil défastre. Il étoit réparé, lorsque les Anglois arrêterent en 1686, par une coupable & honteuse avidité, tous les bâtimens que Surate expédioit pour différentes mers. Ce brigandage qui dura trois ans, détourna de ce fameux entrepôt la plupart des branches de commerce qui ne lui appartenoient pas en propre. Il fut preique reduit à fes richesses naturelles.

D'autres pirates ont depuis infesté ses parages, & troublé à diverles reprifes les expéditions. Ses caravanes mêmes qui transportoient les marchandises à Agra. à Delhy, dans tout l'empire, n'ont pas été toujours refpectées par les fujets des Rajas indépendans, qu'on trouve fur différentes rontes. On avoit imaginé autrefois un moyen fingulier pour la sûreté de ces caravanes; c'étoit de les mettre fous la protection d'une femme ou d'un enfant d'une race facrée, chez les peuples qu'on avoit à craindre. Lorfque ces brigands approchoient pour piller, le gardien menaçoit de se donner la mort, s'ils perfiftoient dans leur réfolution; & fi l'on ne cédoit pas à fes remontrances, il fe la donnoit effectivement. Les hommes irreligieux, que le refpect pour un fang révéré de leur nation n'avoit pas arrêtés; étoient excommuniés, dégra: és, exclus de leur caste. La crainte de ces peines rigoureuses enchaînoit quelquefois l'avarice; mais depuis que tout est en combuftion dans l'Indoffan, aucune confidération n'y pent éteindre la foif de l'or.

Malgré ces malheurs, Surate est encore une ville de grand commerce. Tout le Guzurate verse dans ses magasins, le produit de ses innombrables manusactures. Une grande partie est transportée dans l'intérieur des terres; le reste passe, par le moyen d'une navigation suivie, dans toutes les parties du globe. Les marchandises les plus connues, sont les douttis, grosse toile écrue qui se consomme en Perse, en Arabie, en Abyssinie, sur la côte orientale de l'Afrique, & les toiles bleues qui ont la même destination, & que les Anglois & les Hollandois placent utilement dans leur commerce de Guinée.

Les toiles de Cambaye, à carreaux bleus & blancs, qui fervent de mante en Arabie & en Turquie. Il y en a de groffieres, il y en a de fines, il y en a même où l'on mêle de l'or, pour l'ufage des gens riches.

Les toiles blanches de Broitschia, si connues sous le nom de bastas. Comme elles sont d'une sinesse extrême, elles servent pour le castan d'été des Turcs & des Persans. L'espece de mousseline terminée par une raie d'or, dont ils sont leurs turbans, se fabrique dans le même lieu.

Les toiles peintes d'Amadabad, dont les couleurs font auffi vives, auffi belles, auffi durables que celles de Coromandel; on s'en habille en Perfe, en Turquie, en Europe. Les gens riches de Java, de Sumatra, des Moluques, en font des pagnes & des couvertures.

Les gazes de Bairapour, les bleues fervent en Perfe & en Turquie à l'habillement d'été des hommes du commun, & les rouges à celui des gens plus diffingués. Les Juifs à qui la Porte a interdit la couleur blanche, s'en fervent pour leurs turbans.

Les étoffes mêlées de foie & de coton, unies, rayées, fatinées, mêlées d'or & d'argent. Si leur prix n'étoit pas fi confidérable, elles pourroient plaire à l'Europe même, malgré la médiocrité de leur deffein, par la vivacité des couleurs, par la belle exécution des fleurs. Elles durent peu; mais c'est à quoi l'on ne regarde guère dans les serrails de Turquie & de Perse, où s'en fait la consommation.

Quelques étofles purement de foie, appellées tapis. Ce font des pagnes de plufieurs couleurs, fort recherchées dans l'est de l'Inde. Il s'en fabriqueroit davantage, si l'obligation.d'y employer des matieres étrangeres, n'en augmentoit trop le prix.

Les chaales, draps très-légers, très-chauds & très-fins, fabriqués avec des laines de Cachemire. On les teint en différentes couleurs, & l'on y mêle des fleurs & des rayures. Ils fervent à l'habillement d'hyver en Turquie, en Perfe, & dans les contrées de l'Inde où le froid fe fait fentir. On fait avec cette laine précieuse des turbans d'une aume de large, & d'un peu plus de trois aunes de long, qui se vendent depuis 2400 livres jusqu'à 3600 livres. Quoiqu'elle soit mise quelquesois en œuvre à Surate, les plus beaux ouvrages sortent de Cachemire même.

Indépendamment de la quantité prodigieuse de coton que Surate employe dans ses manufactures, elle en envoye amuellement sept ou huit mille bales au moins dans le Bengale. La Chine, la Perse & l'Arabie réunies en reçoivent beaucoup davantage, lorsque la récolte est trèsabondante. Si elle est médiocre tout le supersu va sur le Gange, où le prix est toujours plus avantageux.

Quoique Surate reçoiye en échange de fes exporrations des porcelaines de la Chine; des foies de Bengale & de Perfe; des mâtures & du poivre de Malabar; des gommes, des dattes, des fruits fecs, du cuivre, des perles de Perfe; des parfums & des efclaves d'Arabie; beaucoup d'épiceries des Hollandois; du fer, du plomb, des draps, de la cochenille, quelques clincailleries des Anglois; la balance lui eff fi favorable, qu'il lui revient tous les ans en argent vingt-cinq ou vingt-fix millions. Le profit augmenteroit de beaucoup, fi la fource des richeffes de la cour de Delhy n'étoit pas détournée.

Cette balance cependant ne pourroit jamais redevenir aufli confidérable qu'elle l'étoit, lorfqu'en 1668 les Francois s'établirent à Surate. Leur chef se nommoit Caron.

C'étoit un négociant d'origine Françoise qui avoit vieilli au fervice de la compagnie de Hollande. Hamilton raconte que cet habile homme qui s'étoit rendu agréable à l'empereur du Japon, en avoit obtenu la permission de bâtir dans l'isle où étoit le comptoir qu'il dirigeoit, une maison pour le compte de ses maîtres. Ce bâtiment devint un château, fans aucune défiance des naturels du pays qui n'entendent rien aux fortifications. Ils furprirent des canons qu'on envoyoit de Batavia, & instruifirent la cour de ce qui se passoit. Caron reçut ordre d'aller à Jedo rendre compte de sa conduite. Comme il ne put alléguer rien de raisonnable pour sa justification, il fut traité avec beaucoup de lévérité & de mépris. On lui arracha poil à poil la barbe; on lui mit un bonnet & un habit de fou; on l'exposa en cet état à la risée publique, & il fut chatlé de l'empire. L'accueil qu'il reçut à Java acheva de le dégoûter des intérêts qu'il avoit embraffés; & un motif de vengeance l'attacha à la compagnie Françoife, dont il devint l'agent.

établiffement à ty.

Surate où on l'avoit fixé, ne remplifloit pas l'idée Entreprise qu'il s'étoit formée d'un établissement principal. Il en cois fur l'if. trouvoit la position manvaise. Il gémissoit d'être obligé le de Cey- d'acheter la sûreté par des foumissions. Il voyoit du désalan & fur Saim-Tho-vantage à négocier en concurrence avec des nations me. L'ur plus riches, plus instruites, plus accréditées. Il vouloit un port indépendant au centre de l'Inde, dans quelqu'un Pondiche- des lieux où croiffient les épiceries, fans quoi il croyoit impossible qu'une compagnie pût se foutenir. La baie de Trinquemale dans l'ille de Ceylan lui parut réunir tous ces avantages, & il y conduifit une forte efcadre qu'on lui avoit envoyée d'Europe fous les ordres de la Haye. & dont il devoir diriger les opérations. On crut, ou

l'on feignit de croire qu'on pouvoit s'y fixer fans bleffer les droits des Hollandois, dont la propriété n'avoit jamais été reconnue par le fouverain de l'isle, avec qui l'on avoit un traité.

Tout cela pouvoit être vrai, mais l'événement n'en fut pas plus heureux. On publia un projet qu'il falloit taire. On exécuta lentement une entreprife qu'il falloit brusquer. On se laissa intimider par une flotte qui étoit hors d'état de combattre, & qui ne pouvoit pas avoir ordre de hasarder une action. La disette & les maladies firent périr la majeure partie des équipages & des troupes de débarquement. On laissa quelques hommes dans un petit fort qu'on avoit bâti, & où ils furent bientôt réduits à se rendre. Avec le reste on alla chercher des vivres à la côte de Coromandel. On n'en trouva ni chez les Danois de Trinquebar, ni ailleurs; & le désespoir sit attaquer Saint-Thomé, où l'on sut averti qu'il régnoit une grande abondance.

Cette ville long-tems florissante avoit été bâtie il y avoit plus d'un siécle par les Portugais. Le roi de Golconde ayant conquis le Carnate, ne vit pas sans chagrin dans des mains étrangeres une place de cette importance. Il la sit attaquer en 1662 par ses généraux, qui s'en rendirent maîtres. Ses fortifications, quoique considérables & bien conservées, n'arrêterent pas les François qui les emporterent d'assaut en 1672. Ils s'y virent bientôt invessis, & forcés deux ans après de se rendre; parce que les Hollandois qui étoient en guerre avec Louis XIV, joignirent leurs armes à celles des Indiens.

Ce dernier événement auroit achevé de rendre inutile la dépense que le gouvernement avoit faite en faveur de la compagnie, si Martin n'avoit pas été du nombre des 34 négocians envoyés fur l'escadre de la Haye. Il recueillit les débris des colonies de Ceylan & de Saint-Thomé; & il en peupla la petite bourgade de Pondichery qu'on lui avoit nouvellement cédée, & qui devenoit une ville, lorique la compagnie conçut les plus belles espérances d'un nouvel établissement qu'on eut occasion de sormer dans l'Inde.

Quelques prêtres des missions étrangeres avoient prê-Etablifie- ché l'Evangile à Siam. Ils s'y étoient fait aimer par leur François a morale & par leur conduite. Simples, doux, humains, sans intrigue & sans avarice, ils ne s'étoient rendus suspects Siam. Leurs vues ni au gouvernement, ni aux peuples; ils leur avoient fur le Ton- ni au gouvernement, ni aux peuples; ils leur avoient quin & sur inspiré du respect & de l'amour pour les François en la Cochin-général, pour Louis XIV en particulier. chine,

Un Gree d'un esprit inquiet & ambitieux, nommé Constantin Phauleon, voyageant à Siam, avoit plu au prince, & en pen de tems il étoit parvenu à l'emploi de principal ministre, ou Barcalon, charge à-peu-près fem-

blable à celle de nos anciens maires du palais.

Phaulcon gouvernoit despotiquement le peuple & le roi. Ce prince étoit foible, valétudinaire & fans postérité. Son ministre forma le projet de lui succéder, peutêtre même celui de le détrôner. On fait que ces entreprises sont aufsi faciles & aufsi communes dans les pays soumis aux despotes, qu'elles sont difficiles & rares dans les pays où le prince regne par la justice; dans les pays où son autorité a pour principes, pour mesure & pour régle des loix fondamentales & immuables dont la garde est confiée à des corps de magistrature éclairés & nombreux. Là, les ennemis du fouverain se montrent les ennemis de la nation. Là, ils se trouvent arrêtés dans leurs projets, par toutes les forces de la nation; parce que, en s'élevant contre le chef de l'état, ils s'élevent contre les loix qui font les volontés communes & immuables de la nation.

Phaulcon imagina de faire fervir les François à fon projet: comme quelques ambitieux s'étoient fervis auparavant d'une garde de fix cents Japonois, qui avoient difpofé plus d'une fois de la couronne de Siam. Il envoya en 1684 des ambaffadeurs en France pour y offrir l'alliance de fon maître, des ports aux négocians François, & pour y demander des vaisseaux & des troupes.

La vanité fastueuse de Louis XIV tira un grand parti de cette ambassade. Les flatteurs de ce prince, digne d'éloges, mais trop loué, lui persuaderent que sa gloire répandue dans le monde entier lui attiroit les hommages de l'Orient. Il ne se borna pas à jouir de ces vains honneurs. Il voulut faire usage des dispositions du roi de Siam en saveur de la compaguie des Indes, & plus encore en saveur des missionnaires. Il sit partir une escadre sur laquelle il y avoit plus de Jésuites que de négocians; & dans le traité qui sut conclu entre les deux rois, les ambassadeurs de France dirigés par le Jésuite Tachard, s'occuperent beaucoup plus de religion que de commerce.

La Compagnie avoit cependant conçu les plus grandes efpérances de l'établissement de Siam, & ces espérances étoient fondées.

Ce royaume, quoique coupé par une chaîne de monragnes qui va fe réunir aux rochers de la Tartarie, est d'une fertilité si prodigieuse, qu'une grande partie des terres cultivées y rend deux cents pour un. Il y en a même qui, sans les travaux du laboureur, sans le secours de la semence, prodiguent d'abondantes récoltes de riz. Moissonné comme il est venu, sans soin & sins attention, ce grain abandonné, pour ainsi dire, à la nature, tombe & meurt dans le champ où il est né, pour se reproduire dans les eaux du sleuve qui traverse le royaume.

Peut-être n'y a-t-il point de contrée sur la terre où les fruits soient en aussi grande abondance, aussi variés, aussi sains que dans cette terre déliciente. Elle en a qui lui sont particuliers; & cenx qui lui sont communs avec d'autres climats, ont un parsum, une saveur qu'on ne leur trouve point ailleurs.

La terre toujours chargée de ces tréfors fans ceste renaissans, convre encore sous une légere superficie des mines d'or, de cuivre, d'aiman, de ser, de plomb & de

calin, cet étain li recherché dans toute l'Atie.

Le despositione le plus affreux rend inutiles tant d'avantages. Un prince corrompu par la puillance même, opprime du fond de son ferrail par ses caprices, ou laisse opprimer par fon indolence les peuples qui lui font foumis. A Siam, il n'y a que des esclaves & point de fitjets. Les hommes y font divifés en trois classes. Ceux de la première composent la garde du monarque, cultivent fes terres, travaillent aux atteliers de fon palais. La feconde est destinée aux travaux publics, à la défense de l'état. Les derniers fervent les magistrats, les ministres, les premiers officiers du royaume. Jamais un Siamois n'est élevé à un emploi diffingué, qu'on ne lui donne un certhin nombre de gens de corvée. Ainfi les gages des grandés places font bien payés à la cour de Siam; parce que ce'n'est pas en argent, mais en hommes qui ne courent rien au prince. Ces malheureux sont inscrits des l'age de leize ans dans des regiffres. A la premiere fommation, chacun doit se rendre au poste qui lui est assigné,

fous peine d'être mis aux fers, ou condamné à la bastonade.

Dans un pays où les hommes doivent fix mois de leur travail au gouvernement fans être payés ni nourris, & travaillent les autres fix mois pour gagner de quoi vivre toute l'année : dans un tel pays, la tyrannie doit s'étendre des personnes aux terres. Il n'y a point de propriété. Les fruits délicieux, qui font la richesse des jardins du monarque & des grands, ne croiffent pas impunément chez les particuliers. Si les foldats envoyés pour la vifite des vergers, y trouvent quelque arbre dont les productions foient précieuses, ils ne manquent jamais de le marquer pour la table du despote ou de ses ministres. Le propriétaire en devient le gardien; & quand le temps de cueillir les fruits est arrivé, il en est responsable, sous des peines ou des traitemens féveres.

C'est peu que les hommes y soient esclaves de l'homme, ils le font même des bêtes. Le roi de Siam entretient un grand nombre d'éléphans. Ceux de son palais font traités avec des honneurs & des foins extraordinaires. Les moins diffingués ont quinze esclaves à leur service, continuellement occupés à leur couper de l'herbe, des bananes, des cannes à fucre. Ces animaux qui ne font d'aucune utilité réelle, flattent tellement l'orgueil du prince, qu'il mesure plutôt sa puissance sur leur nombre, que sur célui de ses provinces. Sous prétexte de les bien nourrir, leurs conducteurs les font entrer dans les terres & dans les jardins pour les dévafter, à moins qu'on ne le rédime de cette vexation par des présens continuels. Personne n'oseroit fermer fon champ aux éléphans du roi, dont plufieurs font décorés de titres honorables & éleyés aux premieres dignités de l'état.

Tant d'especes de tyrannie sont que les Siamois détes-

tent leur patrie, quoiqu'ils la regardent comme le meilleur pays de la terre. La plupart se dérobent à l'oppression en fuyant dans les forêts, où ils ménent une vie fauvage cent fois préférable à celle des fociétés corrompues par le despotisme. Cette désertion est devenue si considérable, que, depuis le port de Mergui jusqu'à Juthia, capitale de l'empire, on marche huit jours entiers fans trouver la moindre population, dans des plaines immenses, bien arrofées, dont le fol est excellent, & où l'on découvre les traces d'une ancienne culture. Ce beau pays est abandonné aux tigres.

On y voyoit autresois des hommes. Indépendamment des naturels du pays, il étoit couvert de colonies qu'y avoient successivement formées toutes les nations fituées à l'est de l'Asie. Cet empressement tiroit son origine du commerce immense qui s'y faisoit. Tous les historiens attestent qu'au commencement du seiziéme siécle, il arrivoit tous les ans un très-grand nombre de vaisseaux dans fes rades. La tyrannie qui commença peu de tems après, anéantit fuccessivement les mines, les manufactures, l'agriculture. Avec elles disparurent les négocians étrangers, les nationaux même. L'état tomba dans la confusion & dans la langueur qui en est la suite. Les François, à leur arrivée, le trouverent parvenu à ce point de dégradation. Il étoit en général pauvre, sans arts, soumis à un despote qui voulant faire le commerce de ses états, ne pouvoit que l'anéantir. Le peu d'ornemens & de marchandises de luxe qui se consommoient à la cour & chez les grands, étoient tirés du Japon. Le Siamois avoit un respect extrême pour les Japonois, un goût exclusif pour leurs ouvrages.

Il étoit dissicile de faire changer cette opinion, & il le

falloit cependant pour donner quelque débit aux productions de l'industrie Françoise. Si quelque chose pouvoit amener le changement, c'étoit la religion Chrétienne que les prêtres des missions étrangeres avoient annoncée avec fuccès, mais les Jéfuites trop livrés à Phaulcon qui devenoit odieux, & abufant de leur faveur à la cour, fe firent hair, & cette haine retomba fur leur religion. Des églifes furent bâties avant qu'il y cût des Chrétiens. On fonda des maifons religieufes, & on révolta ainfi le peuple & les Talapoins. Ce font des moines; les uns folitaires, les autres intriguans. Ils prêchent au peuple les dogmes & la morale de Sommonacodam. Ce légiflateur des Siamois fut long-tems honoré comme un fage, & il a été honoré depuis comme un dieu, ou comme une émanation de la divinité, un fils de Dieu. Il n'y a pas de merveille qu'ils n'en racontent. Il vivoit avec un grain de riz par jour. Il arracha un de fes yeux pour le donner à un pauvre auquel il n'avoit rien à donner. Une autre fois il donna sa femme. Il commandoit aux aftres, aux rivieres, aux montagnes; mais il avoit un frere qui le contrarioit beaucoup dans ses projets de faire du bien aux hommes. Dien le vengea, & crucifia lui-même ce malheureux frere. Cette fable avoit indifposé les Siamois contre la religion d'un Dieu crucifié; & ils ne pouvoient révérer Jesus-Christ, parce qu'il étoit mort du même genre de l'applice que le frere de Sommonacodom.

S'il n'étoit pas possible de porter des marchandises à Siam, on pouvoit travailler à en inspirer peu-à-peu le goût, préparer un grand commerce dans le pays même, & se servir de celui qu'on trouvoit en ce moment, pour ouvrir des liaisons avec tout l'Orient. La situation du royaume entre deux golfes où il occupe cent soixante lieues de

côtes sur l'un, & environ deux cens sur l'autre, auroit ouvert la navigation de toutes les mers de cette partie de l'univers. La forteresse de Bankok bâtie à l'embouchure du Menan, qu'on avoit remise aux François, étoit un excellent entrepôt pour toutes les opérations qu'on auroit voulu faire à la Clune, aux Philippines, dans tout l'est de l'Inde. Le port de Mergui, le principal de l'état, & l'un des meilleurs d'Afie, qu'ou leur avoit aufli cédé, leur donnoit de grandes facilités pour la côte de Coromandel, sur-tout pour le Bengale. Il leur affuroit une communication avantageule avec les royaumes de Pegu, d'Aya, d'Arrakam, de Lagos, pays plus barbares encore que Siam, mais où Fon trouve les plus beaux rubis de la terre , & de la poudre d'or. Tous ces états offrent de même que Siam l'arbre d'où découle cette gomme précieuse avec laquelle les Chinois & les Japonois compofent leur vernis; & quiconque possédera le commerce de cette denrée, en fera un très-lucratif à la Chine & au Japon.

Outre l'avantage de trouver de bons établissemens tout formés, qui ne coûtoient rien à la compagnie, & qui pouvoient mettre dans fes mains une grande partie du commerce de l'orient; elle auroit pu tirer de Siam pour l'Europe de l'ivoire, du bois de teinture semblable à celui qu'on coupe à la baie de Campeche, beaucoup de casse, cette grande quantité de peaux de buffle, & de daim qu'y alloient chercher autrefois les Hollandois. On auroit pu y cultiver le poivre, & peut-être d'autres épiceries qu'on n'y recueilloit point, parce qu'on en ignoroit la culture, & que le malheureux habitant de Siam indifférent à tout ne réuffiffoit à rien.

Les François ne s'occuperent point de ces objets. Les

facteurs de la compagnie, les officiers, les troupes, les Jéfuites n'entendoient rien au commerce; ils ne fongeoient qu'aux conversions, & à se rendre les mattres. Enfin, après avoir mal sécouru Phaulcon au moment où il vouloit exécuter ses desseins, ils furent entraînés dans sa chûte; & les forteresses de Mergui & de Bankok désendues par des garnisons Françoises, furent reprises par le plus lâche de tous les peuples.

Pendant le peu de tems que les François furent établis à Siam, la compagnie chercha à s'introduire au Tonquin. Elle fe flattoit de pouvoir négocier avec sûreté, avec utilité, chez une națion que les Chinois avoient pris foin d'inftruire il y avoit environ fepr fiécles. Le théifime y domine, c'est la religion de Consucius, dont les dogmes & les livres y sont révérés plus qu'à la Chine même. Mais il n'y a pas comme à la Chine, le même accord entre les principes du gouvernement, la religion, les loix, l'opinion & les rites. Austi, quoique le Tonquin ait le même législateur; il s'en faut bien qu'il ait les mêmes mœurs. Il n'a ni ce respect pour les parens, ni cet amour pour le prince, ni ces égards réciproques, n'i ces vertus sociales qui régnent à la Chine. Il n'en a point le bon ordre, la police, l'industrie & l'activité.

Cette nation, livrée à une paresse excessive, à une volupté sans goût & sans délicatesse, vit dans une désiance continuelle de ses souverains & des étrangers; soit qu'il y ait dans son caractère un souds d'inquiétude; soit que son humeur séditieuse vienne de ce que la morale des Chinois qui a éclairé le peuple, n'a pas rendu le gouvernement meilleur. Quel que soit le cours des lumieres, qu'elles aillent de la nation au gouvernement, ou du gouvernement à la na-

tion; il faut toujours que l'un & l'autre se persectionnent à la fois & de concert, fans quoi les états font expelés aux plus grandes révolutions. Aussi, dans le Tonquin, voit-on un choc continuel des eunuques qui gouvernent, & des peuples qui portent impatiemment le joug. Tout languit, tout dépérit au milieu de ces diffénsions; & le mal doit empirer, jufqu'à ce que les fujets ayent forcé leurs maîtres à s'éclairer, on que les maîtres ayent achevé d'abrutir leurs fujets. Les Portugais, les Hollandois qui avoient essayé de former quelques liaisons au Tonquin, s'étoient vus forcés d'y renoncer. Les François ne furent pas plus heureux. Il n'y a eu depuis entre les Européens que quelques négocians particuliers de Madras qui ayent fuivi, abandonné & repris cette navigation. Ils partagent avec les Chinois l'exportation du cuivre & des foies communes, les feules marchandifes de quelque importance que fournisse le pays.

La Cochinchine étoit trop voifine de Siam pour ne pas attirer auffi l'attention des François, & il est vraisemblable qu'ils auroient cherché à s'y fixer, s'ils avoient eu la fagacité de prévoir ce que cet état naissant devoit devenir un jour. L'Europe doit à un voyageur philosophe le peu qu'elle sçait avec certitude de ce beau pays. Voici à

quoi ces connoilfances se réduisent.

Lorique les François arriverent dans ces contrées éloignées, il n'y avoit pas plus d'un demi fiécle, qu'un prince du Tonquin fuyant devant son souverain qui le poursuivoit comme un rébelle, avoit franchi avec ses soldats & ses partitans, le fleuve qui sert de barriere entre le Tonquin & la Cochinchine. Les fugitifs aguerris & policés, chasserent bientôt des habitans épars qui erroient sans société policée, sans sorme de gouvernement

civil, & fans autres loix que celles de l'intérêt mutuel & fenfible qu'ils avoient à ne point se nuire réciproquement. Ils y fonderent un empire fur la culture & la propriété. Le riz étoit la nourriture la plus facile & la plus abondante : il eut les premiers foins des nouveaux colons. La mer & les rivieres attirerent des habitans for leurs bords, par une profusion d'excellent poisson. On éleva des animaux domeftiques, les uns pour s'en nourrir , les autres pour s'en aider au travail. On cultiva les arbres les plus néceffaires, tels que le cotonier pour fe vêtir. Les montagnes & les forêts qu'il n'étoit pas possible de défricher donnerent du gibier, des métaux, des gommes, des parfums & des bois admirables. Ces productions fervirent de matériaux, de moyens & d'objets de commerce. On construisit les cent galeres qui désendent constamment les côtes du royaume.

Tous ces avantages de la nature & de la société étoient dignes d'un peuple qui a les mœurs douces, un caractere humain, dont il est en partie redevable aux femmes; foit que l'ascendant de ce sexe tienne à sa beauté, ou qué ce foit un effet particulier de son assiduité au travail & de fon intelligence pour les affaires. En général, dans le commencement des fociétés, les femmes font les premieres à se policer. Leur foiblesse même, & leur vie sédentaire, plus occupée de détails variés & de petits foins, leur donnent plutôt ces lumières & cette expérience, ces attachemens domestiques qui font les premiers instrumens & les liens les plus forts de la fociabilité. C'est peut-être pour cela qu'on voit chez plufieurs peuples fauvages les femmes chargées des premiers objets de l'administration civile, qui font une fuite de l'œconomie domestique. Tant que l'état n'est qu'une espece de ménage, elles gouvernent l'un & l'autre. C'est alors sans doute que les peuples font les plus heureux, fur-tout quand ils vivent sous un climat où la nature n'a presque rien laissé à faire aux

hommes.

Tel est celui qu'habitent les Cochinchinois. Aussi ce peuple goute-t-il dans l'imperfection de sa police un bonheur qu'on ne fauroit trop lui envier dans le progrès d'une fociété plus avancée. Il ne connoît ni voleurs , ni mendians. Tout le monde a droit d'y vivre dans fou champ ou chez autrui. Un voyageur entre dans une maison de la peuplade où il se trouve, s'affeoit à table, mange, boit, fe retire, fans invitation, fans remerciement, sans question. C'est un homme; dès-lors il est ami, parent de la maifon. Fûr-il d'un pays étranger, on le regarderoit avec plus de curiofité; mais il féroit reçu avec la même bonté.

Ce font les fuites & les restes du gouvernement des fix premiers rois de la Cochinchine, & du contrat focial qui se sit entre la nation & son conducteur, avant de pasfer le fleuve qui fépare les Cochinchinois du Tonquin. C'étoient des hommes las d'oppression. Ils prévirent un malheur qu'ils avoient éprouvé, & voulurent se prémunir contre les abus de l'autorité, qui, d'elle-même, traufgreffe ses limites. Leur chef qui leur avoit donné l'exemple & le courage de se révolter, leur promit un bonheur. dont il vouloit jouir lui-même, celui d'un gouvernement iusle, modéré, paternel. Il cultiva avec eux la terre où ils s'étoient fauvés enfemble. Il ne leur demanda jamais qu'une seule rétribution annuelle & vosontaire, pour Paider à défendre l'état contre le despote Tonquinois, qui les pourfuivit long-tems au delà du fleuve qu'ils avoient mis entr'eux & sa tyrannie.

Ce contrat primitif a été religieusement observé durant plus d'un fiécle, fous cinq ou six successeurs de ce brave libérateur : mais il s'est ensin altéré & corromou. Cet engagement réciproque & folemnel fe renouvelle encore tous les ans, à la face du ciel & de la terre; dans une affemblée générale de la nation, qui se tient en plein champ, où le plus ancien préfide, où le roi n'affifte que comme un particulier. Ce prince honore & protege encore l'agriculture, mais fans donner l'exemple du labourage comme fes ancêtres. En parlant de ses sujets, il dit encore : ce font mes enfans; mais ils ne le font plus. Ses courtifans se font appellés ses esclaves, & lui ont donné le titre fastueux & facrilége de roi du ciel. Dès ce moment, les hommes n'ont dû être devant lui que des infectes rampans fur la terre. L'or qu'il a fait déterrer dans les mines, a defféché l'agriculture. Il a méprifé le toit fimple & modelte de ses peres; il a voulu un palais. On en a creusé l'enceinte, d'une lieue de circonférence. Des milliers de canons autour des murailles de ce palais, le rendent redoutable au peuple. On n'y voit plus qu'un despote. Bientôt on ne le verra plus sans doute; & l'invisibilité qui caractérise la majesté des rois de l'orient, fera fuccéder le tyran au pere de la nation.

La découverte de l'or a naturellement amené celle des impôts; & le nom d'adminifration des finances, ne tardera pas à remplacer celui de légiflation civile, & de contrat focial. Les tributs ne font plus des offrandes volontaires, mais des exactions par contrainte. Des hommes adroits vont furprendre au palais du roi, le privilége de piller les provinces. Avec de l'or, ils achetent à la fois le droit du crime & de l'impunité: ils corrompent les courtifans, fe dérobent aux magistrats, & vexent les

laboureurs. Déja les grands chemins offrent aux voyageurs des villages abandonnés par leurs habitans, & des terres négligées. Le roi du ciel, semblable aux dieux d'Epicure, laisse tomber les sléaux & les calamités sur les campagnes. Il ignore & les maux, & les larmes de fes peuples. Bientôt ils retomberont dans le néant, où font ensevelis les fauvages qui leur céderent leur territoire. Ainsi périssent, ainsi périront les nations gouvernées par le despotisme. Si la Cochinchine retombe dans le cahos dont elle est sortie il y a environ cent cinquante ans, elle deviendra indifférente aux navigateurs qui fréquentent ses ports. Les chinois, qui sont en possession d'y faire le principal commerce, en tirent aujourd'hui en échange des marchandifes qu'ils y portent, des bois de menuiserie, des bois pour la charpente des maisons & la construction des vaisseaux

Une immense quantité de sucre, le brut à quatre livres le cent, le blanc à huit, & à dix le candi.

De la foie de bonne qualité, des fatins agréables. & du pitre, filament d'un arbre ressemblant au banapier, qu'ils mêlent en fraude dans leurs manufactures.

Du thé noir & mauvais, qui sert à la consomma-

tion du peuple.

De la canelle si parfaite, qu'on la paye trois ou quatre fois plus cher que celle de Ceylan. Il y en a peu; elle ne croît que sur une montagne toujours entourée de gardes.

Du poivre excellent, & du fer si pur, qu'on le forge

fortant de la mine, sans le faire fondre.

De l'or, au titre de vingt-trois karats. Il y est plus abondant que dans aucune autre contrée de l'Orient. Du bois d'aigle, qui est plus ou moins parsait, se-

lon qu'il est plus ou moins réfineux. Les morceaux qui contiennent le plus de cette réfine, sont communément tirés du cœur de l'arbre ou de sa racine. On les nomme calunbac, & ils font toujours vendus au poids de l'or aux Chinois, qui les regardent comme le premier des cordiaux. On les conserve avec un soin extrême dans des boëtes d'étain, pour qu'ils ne séchent pas. Quand on yeur les employer, on les brove fur un marbre avec des liquides convenables aux différentes maladies qu'on éprouve. Le bois d'aigle inférieur, qui se vend au moins cent francs la livre, est porté en Perse, en Turquie & en Arabie. On l'v employe à parfumer les habits, & même dans les grandes occasions, les appartemens, en y mêlant de l'ambre. Il a encore une autre destination. C'est un usage chez ces peuples, que ceux qui reçoivent une visite de quelqu'un auquel on veut témoigner de la confidération. lui présentent à sumer; suit le casé, accompagné de confitures. Lorfque la conversation commence à languir arrive le forbet, qui semble annoncer le départ. Dès que l'étranger se leve pour s'en aller, on lui présente une cassolette où brûle du bois d'aigle; dont on fait exhaler la fumée fous fa barbe, qu'on parfume d'eau de rose.

Quoique les François, qui ne pouvoient guère porter que des draps, du plomb, de la poudre à canon & du foufre, à la Cochinchine, eussent été réduits à y faire le commerce, principalement avec de l'argent, il falloit le suivre en concurrence avec les Chinois. Les bénéfices qu'on auroit faits fut les marchandifes envoyées en Europe, ou qui se seroient vendues dans l'Inde, auroient fait disparoître cet inconvénient. Mais

il n'est plus tems de revenir sur ses pas. La probité & la bonne-foi qui font effentiellement la base d'un commerce actif & folide, disparoissent de ces contrées autresois si florissantes, à mesure que le gouvernement y devient arbitraire, & par conféquent injuste. Bientôt on ne verra pas dans leurs ports un plus grand nombre de navigateurs, que dans ceux des états voifins dont on connoît à peine l'existence.

Quoi qu'il en foit de ces observations, la compagnie Françoile chassée de Siam, & n'espérant point de s'établir aux extrémités de l'Afie, commença de regretter son comptoir de Surate, où elle n'osoit plus se montrer depuis qu'elle en étoit sortie sans payer ses dettes. Elle avoit perdu le feul débouché qu'elle connût alors pour ses draps, son plomb, son ser; & elle éprouvoit des embarras continuels dans l'achat des marchandiles que demandoient les fantaifies de la métropole, ou qu'exigeoient les besoins des colonies. En faifant face à les engagemens, elle cût pû recouvrer la liberté dont elle s'étoit privée. Le gouvernement Mogol qui defiroit une plus grande concurrence dans la rade, & qui auroir préféré les François aux Anglois, à qui la cour avoit vendu le privilége de ne payer aucun droit d'entrée, l'en pressa souvent. Soit désaut de probité, d'intelligence, ou de moyens, elle n'effaça pas la honte dont elle s'étoit couverte. Toute son attention se bornoit à se fortifier à Pondichery, lorsqu'elle vit ses projets arrêtés par une guerre fanglante dont l'origine étoit éloignée.

Les barbares du Nord qui avoient renversé l'empire VII. Perce & re- Romain, maître du monde, établirent une forme de goument de vernement qui ne leur permit pas de pouffer leurs con-Pendichequêtes, guêtes, & qui maintint chaque état dans ses limites na ry, devend turelles: La ruine des loix féodales, & les changemens établiffe qui en furent les fuites nécessaires sembloient conduire à ment dans voir une feconde fois s'établir une forte de monarchie univerfelle; mais la puiffance Autrichienne, affoiblie par la grandeur même de ses possessions, & par la distance où elles étoient les unes des autres, ne réuffit pas à renverfer les boulevards qui s'élevoient contre elle. Après un fiéclé de travaux, d'espérances & de revers, elle sut réduite à céder fon rôle à une nation que fes forces, fa position & fon activité rendoient plus redoutable aux libertés de l'Europe: Richelieu & Mazarin commencerent cette révolus tion par leurs intrigues. Turenne & Condé l'acheverent par leurs victoires: Colbert l'affermit par la création des arts & par tous les genres d'indultrie. Si Louis XIV; qu'on doit peur-être moins regarder comme le plus grand. monarque de fon fiécle, que comme celui qui repréfenta fur le trône avec le plus de dignité, cût voulu modérer l'ufage de la puissance & le sentiment de sa supériorité, il est difficile de prévoir jusqu'où il auroit poussé sa fortune. Sa vanité nuifit à fon ambition. Après avoir plié fes fujets à ses volontés, il voulut y affujettir ses voisins. Son orgueil lui fuscita plus d'ennemis, que son ascendant & son génie ne pouvoient hi procurer d'alliés & de ressources.

Le goût qu'il sembloit prendre aux flatteries de ses panégyristes & de ses courtisans, qui lui prometsoient l'empire universel, servit plus que l'étendue même de son pouvoir à faire naître la crainte d'une conquête & d'une servitude générales. Les pleurs & les satyres de ses sujets protestans dispersés par un fanatisme tyrannique, mirent le comble à la haine que ses succès & l'abus de ses prospérités avoient inspirée.

Tome II.

Le prince d'Orange, esprit juste, ferme, profond, doué de toutes les vertus que n'exclut pas l'ambition, devint le centre de tant de ressentimens, qu'il somentoit depuis long-tems par ses négociations & ses émissaires. La France fut attaquée par la plus formidable confédération dont l'histoire ait conservé le souvenir, & la France fut par-tout & conflamment triomphante.

Elle ne fut pas aussi heureuse en Asie qu'en Europe. Les Hollandois eslayerent d'abord de faire attaquer Poudichery par les naturels du pays, qui ne pouvoient être jamais contraints de le restituer. Le prince Indien auquel ils s'adresserent, ne fut pas tenté par l'argent qu'on lui offrit, de se prêter à cette pertidie. Les François, répondit-il constamment, ont acheté cette place, il seroit injuste de les en déloger. Ce que ce Raja refusoit de faire, sut exécuté par les Hollandois eux-mêmes. Ils affiégerent la place en 1693, & furent forcés de la rendre à la paix de Rifwick, en beaucoup meilleur état qu'ils ne l'avoient prise.

Martin y fut placé de nouveau comme directeur, & y conduissit les affaires de la compagnie avec la sagesse, l'intelligence & la probité qu'on attendoit de lui. Cet habile & vertueux négociant attira de nouveaux colons à Pondichery; & il leur en fit aimer le séjour par le bon ordre qu'il y fit régier, par sa douceur & par sa justice. Il sut plaire aux princes voisins, dont l'amitié étoit nécessaire à une colonie foible & naissante. Il choisit ou forma des fujets excellens, qu'il envoya dans les différens marchés d'Asie, & chez les dissérens princes. Il avoit persuadé aux François, qu'étant arrivés les derniers dans l'Inde, s'y trouvant sans force, & n'y ayant aucune espérance d'être fecourus par leur patrie, ils ne pouvoient y réuffir qu'en y donnant une idée avantageuse de leur caractere.

Il leur fit perdre ce ton leger & méprilant, qui rend fi fouvent leur pation infopportable aux étrangers. Ils furent doux, modelles, appliqués. Ils furent le conduire feton le génie des peuples, & fuivant les circonflances. Ceux qui ne le bornoient pas aux emplois de la compagnie répandus dans les différences cours, y apprirent à connoître les lieux où se fabriquoient les plus belles étoffes, les entrepôts des marchandites les plus précieules, & enfin tous les détails du commerce intérieur de chaque pays.

Préparer de loin des fuccès à la compagnie par l'opinion qu'il donnoit des François, par le foin de lui former des agens, par les connoissances qu'il faisoit prendre, & par le bon ordre qu'il favoit maintenir dans Pondichery, où se rendoient de jour en jour de nouveaux habitans; c'étoit le seul service que Martin pouvoit rendre, mais ce n'étoit pas affez pour donner de la vigueur à un corps atteint dès fon bereeau de maladies visiblement mortelles.

Ses premieres opérations eurent pour but d'établir un grand empire à Madagafear. Un feul armement y porta Décadence feize cens quatre-vingt-huit perfonnes, à qui on avoit de la Comfair espérer un climat délicieux, une fortune rapide, & France. qui n'y trouverent que la famine, la difcorde & la mort. Caufes de fon depé-

Un commencement si ruineux dégoûts d'une entreprise rissement. à laquelle on ne s'étoit porté que par une espece de mode, ou par complaifance. Les actionnaires ne remplirent pas les obligations de leur fouscription avec l'exactitude nécessaire dans les affaires de commerce. Le gouvernement qui s'étoit engagé à prêter gratuitement le cinquiéme des fommes qui feroient verlées dans les caiffes de la compagnie, & qui n'avoit dû y fournir jusqu'alors que deux millions, tira encore en 1668 deux millions du tréfor public, dans l'espérance de sontenir son ouvrage. Il poulla quelque tems après la générolité plus loin, en donnant ce qui n'avoit été d'abord qu'avancé.

Ce facrifice de la part du ministère, n'empêcha pas que la compagnie ne se vit réduite à conceutrer ses opérations à Surate & à Pondichery. Il lui fallut abandonner les établissemens de Bantam, de Rajapour, de Tilseri, de Mazulipatam, de Bender-Abaffi, de Siam. On ne peut douter que les comptoirs ne fussent trop multipliés, qu'il n'y en cût même plutieurs de mal placés; mais ce ne furent pas ces raifons qui les firent proferire ; il n'y cut que l'impuillance absolue de les soutenir, qui les sit déserter.

Bientôt après il fallut faire un pas de plus. En 1682, on permit également aux régnicoles & aux étrangers, de faire pendant cinq ans le commerce des Indes fur les vaisseaux de la compagnie, en lui payant le fret dont on conviendroit, & à condition que les marchandifes en retour, feroient dépofées dans les magafins, vendues avec les fiennes, & lui payeroient un droit de cinq pour cent. L'empressement du public à profiter de ces facilités, fit tont elpérer aux directeurs de la multiplication des petits profits qu'on seroit continuellement sans courir de risque. Mais les actionnaires, moins touchés des avantages médiocres qu'ils retiroient de cet arrangement, que blessés des bénéfices confidérables que faifoient les négocians libres, obtinrent au bout de deux ans qu'il leur feroit permis de redonner à leur privilége toute fon étendue.

Pour foutenir ce monopole avec quelque bienféance, il falloit des fonds. En 1684, la compagnie fit ordonner par le gouvernement, à tous les affociés, de donner comme par supplément le quart de la valeur de leur intérêt, fous peine aux actionnaires qui ne fourniroient pas l'appel, de voir passer leurs droits entiers à ceux qui auroient payé à leur place. Soit humeur, soit raison, soit impuissance, un grand nombre de personnes ne nourrirent pas leurs actions, qui perdoient alors les trois quarts de leur prix originaire; & à la honte de la nation, il se trouva des hommes assez barbares ou assez injustes, pour s'enrichir de ces dépouilles.

Un expédient si déshonorant, mit en état d'expédier quelques vaisseaux pour l'Asie; mais de nouveaux besoins fe firent bientôt fentir. Cette fituation cruelle, & qui empiroit sans cesse, sit imaginer de redemander aux actionnaires en 1697, les répartitions, de dix & de vingt pour cent, qui avoient été faites en 1687 & en 1691. Une proposition si extraordinaire révolta tous les esprits. Il fallut recourir à la voie déja ufée des emprunts. Plus on les multiplioit & plus ils devenoient onéreux, parce que le payement étoit toujours moins assuré.

Comme la compagnie manquoit d'argent & de crédit. le vuide de fa caisse la mettoit dans l'impossibilité de donner dans l'Inde des avances au marchand, qui, fans cet encouragement, ne travaille pas & ne fait pas travailler. Cette impuissance réduisoit à rien les ventes francoises. Il est prouvé que depuis 1664 jusqu'en 1684, c'est-à-dire dans l'espace de vingt ans, elles ne s'éleverent pas en totalité au-dessus de neuf millions cent mille

livres.

A ces fautes s'étoient joints d'autres abus. La conduite des administrateurs, des agens de la compagnie, n'avoit été ni bien dirigée ni bien surveillée. On avoit pris fur les capitaux, des dividendes qui ne devoient fortir que des bénéfices. Le plus brillant & le moins heureux des régnes avoit servi de modele à une société de négocians. On avoit abandonné à un corps particulier le commerce de la Chine, le plus facile, le plus fûr, le plus avantageux de tous ceux qu'on peut faire dans l'Affe.

La fanglante guerre de 1689, ajouta aux calamités de la compagnie, par les fuccès même de la France. Des eflaims de corlaires fortis des différents ports du royaume, défolerent par leur activité & par leur courage, le commerce de la Hollande & de l'Angleterre. Dans leurs innombrables prifes, fe trouva une quantité prodigicule de marchandiles des Indes : elles fe répandirent à vil prix. La compagnie qui étoit forcée par cette concurrence de vendre à perte, chercha des tempéramens qui puffent la tirer de ce précipice; elle n'en imagina aucun qui pût se concilier avec l'intéret des armateurs, & le ministre ne jugea pas devoir facrifier des hommes utiles, à un corps qui depuis fi long-tems le fatiguoit de fes besoins & de ses murmures.

Après tout, la compagnie avoit bien d'autres causes d'inquiétude. Les financiers lui avoient montré une haine ouverte : ils la traversoient, ils la génoient continuellement. Appuyés par ces vils affociés, qu'ils ont en tout tems à la cour, ils tenterent, fous le spécieux prétexte de favorifer les manufactures nationales, d'anéantir le commerce de l'Inde. Le gouvernement craignit d'abord de s'avilir, en prenant une conduite opposée aux principes de Colbert, & en révoquant les édits les plus folemnels : mais les traitans trouverent des expédiens pour rendre autiles des priviléges qu'on ne vouloit pas abolir; & fans en etre déponillée, la compagnie cella d'en jouir.

On furchargea fuccessivement de droits tout ce qui venoit des Indes. Il fe paffoit rarement fix mois, fans qu'on vit paroître des réglemens qui autorifoient, qui proferivoient l'ufage de ces marchandifes: c'étoit un flux, un reflux continuels de contradictions, dans une partie d'administration qui auroit exigé des principes résléchis & invariables. Toutes ces variations sirent penfer à l'Europe, que le commerce s'établiroit, se fixeroit dissicilement dans un empire où tout dépend des caprices d'un ministre, & des intérêts de ceux qui gouvernent.

La conduite d'une administration ignorante & corrompue; la légéreté, l'impatience des actionnaires, la jalousie intéressée de la finance, l'esprit oppresseur du fise, d'autres causes encore, avoient préparé la chûte de la compagnie. Les malheurs de la guerre pour la succession d'Espagne, précipiterent sa ruine.

Toutes les ressources étoient épuisées. Les plus confians ne voyoient point de jour à faire le moindre armement. Il étoit d'ailleurs à craindre, que si par quelque bonheur inespéré, on réussission à expédier quelques soibles bâtimens, ils ne fusient arrêtés en Europe ou aux Indes, par des créanciers qui devoient être aigris des infidélités continuelles qu'ils éprouvoient. Ces puissans motifs déterminerent la compagnie en 1707 à consentir que de riches négocians envoyaffent leurs propres vaiffeaux dans l'Inde, sous la condition qu'elle retireroit quinze pour cent de bénéfice fur les marchandiles qu'ils rapporteroient, & qu'elle auroit le droit de prendre fur ces navires l'intérêt que fes facultés lui permettroient. Bientôt même on la vit réduite à céder l'exercice entier & exclufif de fon privilége à quelques armateurs de Saint-Malo, mais fous la réferve du même indult, qui depuis quelques années lui confervoit un reste de vie.

56 Cette fituation déselpérée ne l'empê cha pas de sollielter en 1714, le renouvellement de son privilége qui alloit

expirer, & dont elle avoît joui un demi-fiécle. Il lui fut accordé une prorogation de dix ans, par un ministère qui ne fayoit pas ou ne vouloit pas voir qu'il y avoit à prendre des mesures plus raisonnables. Ce nouvel arrangement n'eut lieu qu'en partie, par des événemens ex-

traordinaires dont il faut développer les causes.

Les esprits accoutumés à suivre la marche des empi-La Com-res, ont toujours regardé la mort de Colbert comme le France re-terme de la vraie prospérité de la France. Elle jetta encôre quelque éclat au-dehors; mais le dépériffement de fon inectar passa-régieur devenoir tous les jours plus grand. Ses sumnces tême de administrées sans ordre & sans principes, furent la proie Law, &re d'une foule de traitans avides. Ils se rendirent nécessaires Pobleurité, par leurs brigandages même, & parvinrent à donner la foi au gouvernement. La confusion, l'usure, les mutations continuelles dans les monnoies, les reductions forcées d'intérêt, les aliénations du domaine & des impositions, des engagemens impossibles à tenir, la création des rentes & des charges, les priviléges, les exemptions de toute espece; cent manx plus ruineux les uns que les autres, furent la suite d'une admini-Aration fi vicienfe.

Le discrédit devint bientôt universel. Les banqueroutes se multiplierent. L'argent disparut. Le commerce sut anéanti. Les conformations diminuerent. On négligea la culture des terres. Les ouvriers passèrent chez l'étranger. Le peuple n'eut ni nourriture, ni vêtement. La nobleffe fit la guerre fans appointement, & engagea ses posfessions. Tous les ordres de l'état accablés sous le poids des taxes, manquoient du nécessaire. Les essets royaux étoient dans l'avilifiement; les contrats fur l'hôtel-de-ville ne fe vendoient que la moitié de leur valeur, & les billets d'ustensiles perdoient quatre-vingt & quatre-vingt-dix pour cent. Louis XIV eut un besoin pressant sur la sin de ses jours de huit millions : il sut obligé de les acheter par trente-deux millions de rescriptions. C'étoit emprunter à quatre pour cent.

Tel étoit le défordre des affaires, lorsque le duc d'Orléans prit les rênes du gouvernement. Les gens extrêmes vouloient que dans l'impossibilité de faire face à tout, on facrifiât aux propriétaires des terres les créanciers de l'état, qui n'étoient tout au plus que comme un à six cents. Le régent se resulta à une violence qui auroit imprimé une tache inessagle sur son administration. Il préséra un examen des engagemens publics à une banqueroute entiere.

Malgré la réduction de fix cents millions d'effets au porteur, à deux cents cinquante millions de billets d'état, la dette nationale fe monta à deux milliards foixante-deux millions cent trente-huit mille une livres, à vingt-huit francs le marc, dont les intérêts au denier vingt-cinq montoient à quatre-vingt-neuf millions neuf cents quatre-vingt trois mille quatre cent cinquante-trois livres.

L'énormité de ces engagemens qui abforbojent prefqu'entiérement les revenus de l'état, fit adopter l'idée d'une chambre de justice destinée à poursuivre ceux qui avoient causé la misere publique, & qui en avoient profité. Cette inquisition ne sit que mettre au grand jour l'incapacité des ministres qui avoient conduit les sinances, les ruses des traitans qui les avoient englouties, la basfesse des courtisans qui vendoient leur crédit à qui vour loit l'acheter. Les bons esprits surent assermis par cette

nouvelle expérience, dans l'horreur qu'ils avoient toujours eue pour un tribunal pareil. Il avilit la dignité du prince qui manque à fes engagemens, & met tous les yeux des peuples les moins éclairés les vices d'une administration corrompue. Il anéantit les droits du citoyen qui ne doit compte de ses actions qu'à la loi. Il fait palir tous les hommes riches, que leur fortune bien ou mal acquise désigne à la proscription. Il encourage les délateurs, qui marquent du doigt à la tyrannie ceux qu'il est avantageux de ruiner. Il est composé de sangsues impitoyables qui voient des criminels par-tout où ils foupconnent des richesses. Il épargne des brigands qui favent se mutiler à tems, pour dépouiller des ames honnêtes, défendues seulement par leur innocence. Il facrisse les intérêts du fise aux fantaisses de quelques favoris avides, débauchés & diffipateurs.

Tandis que la France donnoit à l'Europe le spectacle cruel & déshonorant de tant de maux, elle vit arriver dans sa capitale un empirique Ecossois, qui promenoit depuis long-tems ses talens & son inquiétude. Son génie ardent & décifif étoit fait pour braver les raisonnemens, pour furmonter les difficultés. Il fit goûter en 1716 l'idée d'une bauque, dont les fuccès confondirent ses contradicteurs, surpatierent même ses espérances. Avec quatrevingt-dix millions que lui fournit la compagnie d'Occident, elle redonna la vie à l'agriculture, au commerce, aux arts, à l'état entier. Son auteur palla pour un génie juste, étendu, élevé, qui dédaignoit la fortune; qui aimoit la gloire, qui vouloit arriver à la postérité par de grandes choses. La reconnoissance le jugeoit digne des monumens publics les plus honorables. Cette étonnante profpérité lui procura une autorité entiere. Il s'en servit

pour réunir en 1719 les compagnies d'Occident, d'Afrique, de la Chine, des Indes, dans un même corps. Des projets de commerce furent ceux qui occuperent le moins la nouvelle fociété. Elle porta fon ambition jufqu'à vouloir rembourser toutes les dettes de l'état. Le gouvernement lui accorda la vente du tabac, les monnoies, les recettes & les fermes générales, pour la mettre en état de suivre un si grand projet.

Ses premieres opérations fubjuguerent toutes les imaginations. Six cents vingt-quatre mille actions, achetées la plupart avec des billets d'état, & qui, l'une dans l'autre, ne coûtoient pas réellement cinq cents livres, valurent jufqu'à dix mille francs payables en billets de banque. Les François, l'étranger, les gens les plus sensés vendoient leurs contrats, leurs terres, leurs bijoux, pour iouer un jeu si extraordinaire. L'or & l'argent tomberent dans le plus grand avilissement. On ne vouloit que du papier.

Cet enthousiasme le sit multiplier à l'infini. Il sut porté à fix milliards cent trente-huit millions deux cents quarante-trois mille cinq cents quatre-vingt-dix livres en actions de la compagnie des Indes, ou en billets de banque, quoiqu'il n'y eût dans le royaume que douze cents millions d'especes à soixante francs le marc.

Une pareille disproportion cût été peut-être foutena ble chez un peuple libre où elle se seroit formée par dégrés. Les citoyens accoutumés à regarder la nation comme un corps permanent & indépendant, l'acceptent d'autant plus volontiers pour caution, qu'ils ont rarement une connoissance exacte de ses facultés, & qu'ils ont de sa justice une idée favorable, fondée ordinairement sur l'expérience. Avec ce préjugé, le crédit y est souvent

porté au-delà des reffources & des súretés. Il n'en est pas ainfi dans les monarchies abfolues, dans celles furtout qui ont fouvent violé leurs engagemens. Si dans un instant de vertige on leur accorde une confiance avengle, elle finit toujours avec la folie qui l'a vu naître. Leur insolvabilité frappe tous les yeux. La bonne-foi du monarque, l'hypotheque, les fonds, tout paroit imaginaire. Le créancier revenu de son premier éblouissement revendique fon argent, avec une impatience proportionnée à fes inquiétudes. L'histoire du système vient à l'appui de cette vérité.

Pour pouvoir faire face aux premieres demandes, on eut recours à des expédiens bien extraordinaires. L'or fut proferit dans le commerce. Il fut défendu de garder chez foi plus de cinq cens livres en especes. Un édit annonça plutieurs diminutions fuccessives dans les monnoies. Ces moyens n'arrêterent pas seulement l'empressement qu'on avoit eu à retirer l'argent de la banque : ils y firent encore porter, dans moias d'un mois, quarantequatre millions fix cens quatre-vingt-feize mille cent quatre-vingt-dix livres d'espéces à quatre-vingts francs le marc.

Comme cet aveuglement ne pouvoit pas être durable, on penfa que pour rapprocher le papier de l'argent, il convenoit de réduire le billet de banque à la moitié de la valeur, & l'action à cinq neuviemes. Le marc de l'argent fut porté à quatre-vingt-deux livres dix fols. Cette opération, la plus raifonnable peut-être qu'on pût faire dans la crife où l'on s'étoit mis, acheva de tout confondre, La consternation sut universelle. Chacun s'imagina avoir perdu la moitié de fon bien, & s'empressa de retirer le reste. La banque manquoir de sonds, & il se trouva que les agioteurs n'avoient embrassé que des chimeres. Les moins malheureux furent les étrangers, qui, les premiers, avoient réalisé leur papier, & qui emporterent le tiers des métaux qui étoient dans le royaume. Les espérances qu'avoit conques le gouvernement de payer ses dettes, disparurent avec Law, & il ne resta de monument solide du système qu'une compagnie des Indes, dont les actions fixées par la liquidation de 1723, au nombre de cinquante-six mille, furent réduites par des événemeus posserieurs à cinquante mille deux cens soixante-huit quatre dixiemes.

Malheurenfement elle conferva les priviléges des différentes compagnies dont elle étoit formée; & cette prérogative ne servit pas à lui donner de la puissance & de la fagefle. Elle gêna la traite des négres; elle arrêta les progrès des colonies à fuere. La plupart de ses priviléges ne firent qu'autorifer des monopoles odieux. Les pays les plus fertiles de la terre ne furent entre ses mains ni peuplés, ni cultivés. L'esprit de finance qui rétrécit les vues, comme l'esprit de commerce les étend, s'empara de la compagnie, & ne la quitta plus. Les directeurs ne fongerent qu'à tirer de l'argent des droits cédés en Amérique, en Afrique, en Afie, à la compagnie. Elle devint une fociété de fermiers, plutôt que de négocians. Si elle n'ent eu la probité de payer les dettes accumulées depuis un fiécle par la nation dans l'Inde; fi elle n'eût eu la précaution de mettre Pondichéry à l'abri de l'invafion en l'entourant de murs, on se trouveroit réduit à l'impossibilité de louer aucune partie de son administration. Son commerce fut foible & précaire, jufqu'au moment où Orri fut chargé des finances du POVALING

mains.

Ce ministre, dom l'intégrité & le désintéressement forX.
Grands moient le caractère, gâtoit ses vertus par une rudesse
succès des qu'il justifioit d'une manière peu honorable pour sa nation.
François
aux Indes. Comment cela pourroit-il être autrement, dissit-il un
jour à un de ses amis qui lui reprochoit sa brutalité:
fur cent personnes que je vois par jour, cinquante me
prennent pour un sot, & cinquante pour un fripan.
Il avoit un frère nommé Fulvy, dont les principes étoient
moins austères, mais qui avoit plus de liant & de capacité. Il lui consia le soin de la Compagnie, qui devoit prendre nécessairement de l'aétivité dans de telles

Les deux freres, malgré les préjugés ancieus & nouveaux; malgré l'horreur qu'on avoit pour un rejetton du fysteme; malgré l'autorité de la Sorbonne, qui avoit déclaré le dividende des actions usuraires; malgré l'aveuglement d'une nation affez crédule pour n'etre pas révoltée d'une décision si absurde, réussirent à persoader au cardinal de l'leury qu'il convenoit de proteger essicacement la compagnie des Indes. Ils engagerent même ce ministre, quelquesois trop économe, à prodiguer les bienfaits du roi à cet établissement. Le soin d'en conduire le commerce & d'en augmenter les sorces, sut ensuite consié à plusieurs sujets d'une capacité connue.

Dumas fut envoyé à Pon lichéry. Bientôt il obtint de la cour de Delhy la permiffion de battre monnoie; privilége qui valut quatre à cinq cents mille francs par an. Il fe fit céder le territoire de Karical, qui donna une part confidérable dans le commerce du Tanjaour. Quelque tems après, cent mille Marattes firent une invafion dans le Decau. Ils attaquerent le Nabab d'Arcate, qui fut vaincu & tué. Sa famille & plufieurs de fes fujets le ré-

fugierent à Pondichéry. On les reçut avec les égards qui étoient dûs à des alliés malheureux. Ragogi Bouffo-la, géneral du parti victorieux, demandoit qu'on les lui livrât. Il voulut même exiger douze cents mille livres, en vertu d'un tribut auquel il prétendoit que les François s'étoient anciennement foumis.

Dumas répondit que tant que les Mogols avoient été les maîtres de ces contrées, ils avoient toujours traité les François avec la confidération dûe à l'une de plus illustres nations du monde, & qu'elle se faisoit gloire de protéger à son tour ses bienfaiteurs ; qu'il n'étoit pas dans le caractère de ce peuple magnanime d'abandonner une troupe de femmes, d'enfans, de malheureux fans défenfe, pour les voir égorger; que les fugitifs renfermés dans la ville étoient fous la protection de fon roi, qui s'honoroit sur-tout de la qualité de protecteur des infortunés; que tout ce qu'il y avoit de François dans Pondichéry perdroit volontiers la vie pour les défendre; qu'il lui en coûteroit la tête, fi fon fouverain favoit qu'il eût seulement écouté la proposition d'une redevance. Il aiouta qu'il étoit disposé à défendre sa place jusqu'à la derniere extrêmité, & que fi la fortune lui étoit contraire, il s'en retourneroit en Europe fur ses vaisseaux. Ouc c'étoit à Ragogi à juger s'il lui convenoit d'exposer à une destruction entiere une armée, dont le plus grand bonheur devoit être de s'emparer d'un monceau de ruines.

Les Indiens n'étoient pas accoutumés à entendre parler les François avec tant de dignité. Cette fierté jetta le général des Marattes dans l'incertitude, des négociations habilement conduites le déciderent à accorder la paix à Pondichéry.

Tandis que Dumas donnoir des richesses & de la confidération à la compagnie , le gouvernement envoya la Bourdonnais à l'file de France.

Au tems de leurs premieres navigations aux Indes, les Portugais avoient découvert à l'Est de Madagascar, entre le dix neuvième & le vingtiéme dégrés de latitude, trois illes, qu'ils appellerent Mafearenhas, Cerné & Rodrigue. Ils n'y trouverent ni hommes, ni quadrupedes, & n'y formerent aucun établiffement. La plus occidentale de ces illes, qu'ils avoient nommée Mascarenhas, servit d'aiyle vers l'an 1665 à quelques François établis auparavant à Madagafear. Leur nouvelle patrie leur offroit un cipace de foisante milles de long fur quarante-cinq de large, où il y avoit peu de plaines & beaucoup de montagnes. Ils y éleverent d'abord des troupeaux; enfuite ils cultiverent des grains d'Europe, les fruits de l'Afie & de l'Afrique, quelques végétaux propres à ce doux climat. La fanté, l'aifance, la liberté dont ils jouill'olent, déterminerent plulieurs matelots des vaisseaux qui y alloient prendre des rafraichitsemens, à se joindre à eux. L'indufirie augmenta avec la population. En 1718, on tira d'Arabie quelques pieds de café, qui fe multiplierent utilement, quoique le fruit cût beaucoup perdu de son parfum. Leur culture, ainfi que les autres travaux pénibles, devinrent le partage des esclaves qu'on tiroit des côtes d'Afrique on de Madagafear. Alors, l'ifle Masearenhas qui avoit quitté fon nom pour prendre celui de Bourbon, devint pour la compagnie un objet important. Sa population en 1763 étoit de 4627 blancs & de 15149 noirs. 8702 bours, 4084 moutons, 7405 chevres, 7619 cochons, formoient ses troupeaux. Sur un espace de 125909 arpens de terre mis en valeur, elle récohoit le manioc nécellaire

nécessaire à la nourriture de ses esclaves, 1135000 livres de bled, 844100 livres de riz, 2879100 livres de mays, & ensin, 2535100 livres de casé, que la compagnie lui acheroit à raison de six sols la livre.

Malheurenfement cette possession préciense n'a point de port. Cet inconvénient tourna les yeux des François vers l'isle de Cerné, où les Portugais, selon leur méthode, avoient jetté quelques quadrupedes & des volailles, pour les besoins des vaisseaux de leur nation que les circonstances détermineroient à y relacher. Les Hollandois qui s'y fixerent depuis, l'abandonnerent, pour ne pas trop multiplier leurs établissemens. Elle étoit déserte, lorique les François y aborderent en 1720, & changerent son nom de Maurice en celui de l'isle de France, qu'elle porte encore.

Les premiers habitans qu'on y fit patier, étoient partis de Bourbon. On les oublia pendant quinze ans. Ils ne formerent, pour-ainfi-dire, qu'un corps-de-garde, chargé d'arborer un pavillon qui apprit aux nations que cette ifle avoit un maître. La compagnie, long-tems incertaine, fe décida enfin à la confèrver, & la Bourdonais fut chargé en 1735 de la rendre utile.

Cet homme, depuis si célebre, étoit né à Saint-Malo. A dix ans il s'étoit embarqué: rien n'avoit interrompn ses voyages, & dans tous il s'étoit fait remarquer. Il avoit reconcilié les Arabes & les Portugais, prets à s'égorger dans la rade de Moka. Il s'étoit distingué dans la guerre de Mahé. Il étoit le premier des François qui eût imaginé d'armer dans les mers des Indes. On le connoissoit également propre à construire des vaisseaux, à les conduire & à les désendre. Ses projets portoient l'empreinte du génie; & l'esprit de détail qu'il avoit supérieurement, ne

rétrécissoit pas ses vues. Les dissicultés ne servoient qu'à exciter fon activité, & à montrer le talent qu'il avoit pour tirer parti des hommes foumis à ses ordres. On ne lui reprocha qu'une passion démeturée pour les richesses; & il faut convenir, qu'il n'étoit pas délicat fur le choix des moyens qui pouvoient lui en procurer.

Dès qu'il fut arrivé à l'Ille de France, il s'attacha à la connoître. Il lui trouva 31890 toifes dans son plus grand diametre, 22124 dans fa plus grande largeur, & 432680 arpens de superficie. La majeure partie de cet espace étoit couverte de forêts presque impénétrables, & de montagnes dont l'élévation ne passoit pas 400 toises. La plupart de ces hauteurs étoient remplies de réfervoirs, dont les eaux alloient arrofer une terre d'un noir cendré, criblée de trous, & le plus souvent remplie de pierres.

Les côtes attirerent principalement l'attention de la Bourdonais; & les deux ports qu'elles offrent aux navigateurs, furent ce qu'il y observa avec plus de soin. Il ne sit pas grand cas de celui du Sud-Est, dont des vents réguliers & forts, rendent la fortie impossible ou très-difficile durant presque toute l'année. Celui du Nord-Ouest lui parut mériter une présérence entiere, quoiqu'on y arrive entre deux bas-fonds par un canal étroit, qu'il faille se faire remorquer pour y entrer, & qu'il ne puisse guére contenir que trente-cinq ou quarante vailleaux.

Dès que la Bourdonais se sut procure ces connoissances nécessaires, on le vit occupé à inspirer de l'émulation aux premiers colons de l'isle, entierement déeouragés par l'abandon où on les avoit laissés, & à

affujettir à l'ordre les brigands récemment arrivés de la métropole. Il sit cultiver le riz & le bled, pour la nourriture des Européens. Le manioc, qu'il avoit porté du Brésil, sut destiné à la subsistance des esclaves. Madagascar devoit lui sournir la viande nécessaire à la confommation journaliere des navigateurs & des colons aifés, jusqu'à ce que les troupeaux qu'il en avoit tirés, fussent assez multipliés, pour qu'on pût se passer de ces secours étrangers. Un poste qu'il avoit placé à la petite isle de Rodrigue, ne le laissoit pas manquer de tortues pour les pauvres. Bientôt les vaisseaux qui alloient aux Indes, trouverent les rafraîchissemens, les commodités nécessaires après une longue navigation. On vit fortir des arsenaux trois navires, dont l'un étoit de cinq cens tonneaux. Si le fondateur n'eut pas la confolation de porter la colonie au dégré de prospérité dont elle étoit susceptible, il eut du moins la gloire d'avoir découvert ce qu'elle pourroit devenir dans des mains habiles.

Cependant ces créations, quoique faites comme par magie, n'eurent pas l'approbation de ceux qu'elles intéressoient le plus. La Bourdonais sut réduit à se justifier. Un des directeurs lui demandoit un jour, comment il avoit si mal fait les assaires de la compagnie, & si bien les siennes. C'est, répondit-il, que j'ai fait mes affaires selon mes lumieres, & celles de la compagnie d'après vos instructions.

Par-tout les grands hommes ont plus fait que les grands corps. Les peuples & les fociétés ne font que les instrumens des hommes de génie : ce sont eux qui ont fondé des états, des colonies. L'Espagne, le Portugal, la Hollande & l'Angleterre, doivent leurs conquêtes ou leurs établissemens des Indes à des navigateurs, des guerriers, ou des légiflateurs d'une ame supérieure. La Francu, fur-tout, est plus redevable de la gloire à quelques heureux particuliers, qu'à fon gouvernement. Un de ces dujets rares venoit d'établir la puissance des François sur deux illes importantes de l'Afrique; un autre encore plus extraordinaire, l'i luftroit en Afie : c'étoit Dupleix.

. Il fat d'abord envoye fur les bords du Gange, où il avoit la direction de la colonie de Chandernagor. Cet établillement, annoique formé dans la région de l'univers la plus propre aux grandes entrepriles de commerce, n'avoit fait que languir juiqu'au tems de fon administration. La compagnie ne s'étoit pas trouvée en état d'y faire paffer des fonds confidérables; & fes agens transplantés dans l'Inde fans un commencement de fortune, n'avoient pû profiter de la liberté qu'on leur laissoit d'avancer leurs affaires particulieres. L'activité du nouveau gouverneur, qui apportoit des richetles confidérables acquires par dix ans d'heureux travaux, fe communiqua à tous les esprits. Dans un pays qui regerge d'argent, ils trouverent ailément du crédit, loriqu'ils commencerent à s'en montter dignes. Chanderingor devint bientot un figet d'étonnement pour ses voilins, & de jajoulie pour les rivoux. Dupleix qui avoit affocié à ses valtes spéculations les nutres François, s'oilwrit des fources de commerce dans tout le Mogol, & infiques dans le Thibet. En arrivant il n'avoit pas trouvé une chaloupe ; & il arma julqu'à quinze batimens à la lois. Ces vaisseaux négocioient d'Inde en Inde. Il en expédioit pour la mer Rouge, pour le golfe Pertique, pour Strate, pour Goa, pour les Maldives, pour Manille, pour toutes les mers où il étoit possible de faire un com--merce avantageux.

Il y avoit douze ans que Dupleix foutenoit l'honneur du nom François dans le Gange, qu'il étendoit la fortune publique & les fortunes particulieres, 1 riqu'en 1742 il fut appellé à Pondichery pour y prendre la direétion générale des affaires de la compagnie dans l'Inde. Elles étoient alors plus florissantes qu'elles ne l'ayoient, jamais été, qu'elles ne l'ont été depuis, puisque les retours de cette année s'éleverent à vingt-quatre millions. Si l'on eût continué à se bien conduire, si l'on eût youlu prendre plus de confiance en deux hommes tels que Dupleix & la Bourdonais, il est vraisemblable qu'on auroit acquis une puissance qui est été difficilement détruite.

La Bourdonais prévoyoit alors une rupture entre l'Angleterre & la France; & il propofa un projet qui devoit donner aux vaisseaux de sa nation l'empire des mers de l'Asie pendant toute la guerre. Convaincu que celle des deux nations qui feroit la premiere en armes dans l'Inde, auroit un avantage décifil', il demanda une efeadre qu'il conduiroit à l'ille de France, où il attendroit le commencement des hoffilités. Alors il devoit partir de cette ille, & aller croiser dans le détroit de la Sonde par lequel paffent la plupart des vaiffeaux qui vont à la Chine, & tous ceux qui en revienment. Il y auroit intercepté les bâtimens Anglois, & fauvé ceux de fon pays. Il s'y téroit même emparé de la perite cicadre que l'Angleterre envoya dans les mêmes parages; & maître des mers de l'Inde, il y auroit ruiné tous les établiffemens Anglois.

Le ministère approuva ce plan. On accorda à la Bourdonais einq vaisseaux de guerre, & il mit à la voile.

A peine étoit-il parti, que les directeurs également bleffes du mystère qu'on leur avoir sait de la destination

de l'escadre, de la dépense où elle les engageoit, des avantages qu'elle devoit procurer à un homme qu'ils ne trouvoient pas affez dépendant, renouvellerent les cris qu'ils avoient déja pouflés sur l'inutilité de cet armement. Ils étoient ou paroilloient si perluadés de la neutralité qui s'observeroit dans l'Inde entre les deux compagnies, qu'ils en convainquirent le ministre, dont la soiblesse n'étoit plus encouragée, ni l'inexpérience échirée depuis l'éloignement de la Bourdonais,

La cour de Verfailles ne vit pas qu'une puissance qui a pour base princip le le commerce, ne pouvoit pas renoncer férieusement à combattre sur l'Océan Indien; & que fi elle saisoit ou écoutoit des propositions de neutralité, ce ne pouvoit être que dans la vue de gagner du tems. Elle ne vit pas que quand la convention auroit été faire de bonne-foi de part & d'antre, mille inconvéniens qu'il n'étoit pas possible de prévoir, devoient déranger une harmonie dont les accords étaient si fragiles. Elle ne vit pas que l'objet qu'on se proposoit ne pouvoit jamais être qu'imparfaitement rempli, parce que la marine guerriere des deux nations n'étant pas liée par les traités des compagnies, attaqueroit dans les mers d'Europe les navires de ces sociétés. Elle ne vit pas que dans les colonies même, les deux parties feroient des préparatifs pour n'être pas furprifes ; que ces précautions meneroient à une défiance réciproque, & la défiance à une rupture ouverte. Elle ne vit rien de tout cela, & l'efcadre fut rappellée. Les hosfilités commencerent, & la prife de presque tous les bâtimens François qui naviguoient dans l'Inde, fit voir trop tard quelle avoit été la politique la plus judicienfe.

La Bourdonais fut touché des fautes qui caufoient le

malheur de l'état, comme s'il les cût faites lui-même, & il ne fongea qu'à les réparer. Sans magafin, fans vivres, fans argent, il parvint par fes foins & par fa conftance, à former une cicadre, composée d'un vaisseau de foixante canous, & de cinq navires marchands armés en guerre. Il ofa attaquer l'escadre Angloise; il la battit, la poursuivit, la força de quitter la côte de Coromandel, & alla afliéger & prendre Madras, la premiere des colonies Angloises. Le vainqueur se disposoit à de nouvelles expéditions. Elles étoient sûres & faciles; mais il se vit contrarié avec un acharnement qui coûta la perte de neus millions cinquante-sept mille livres, stipulées pour le rachat de la ville conquise, fans compter les succès qui devoient suivre cet événement.

La compagnie étoit alors gouvernée par deux commiffaires du roi, brouillés irréconciliablement. Les directeurs, les fubalternes avoient pris parti dans cette querelle, fuivant leurs inclinations ou leurs intérêts. Les deux factions étoient extrêmement aigries l'une contre l'autre. Celle qui avoit fait ôter à la Bourdonais fon escadre, ne voyoit pas fans chagrin qu'il ent trouvé des ressources dans fon génie, pour rendre inutiles les coups qu'on lui avoit portés. On a des raifons pour croire qu'elle le poursuivit dans l'Inde, & qu'elle versa le poison de la jalousie dans l'ame de Dupleix. Deux hommes faits pour s'estimer, pour s'aimer, pour illustrer le nom François, pour aller peut-être ensemble à la postérité, devinrent les vils instrumens d'une haine qui leur étoit étrangere. Dupleix traverfa la Bourdonais, & lui fit perdre un tems précieux. Celui-ci, après avoir resté trop tard sur la côte de Coromandel, à attendre les fecours qu'on avoit différés fans nécessité, vit son escadre ruinée par un coup de vent. La

division se mit dans ses équipages. Tant de malheurs caufés par les intrigues de Dupleix, forcerent la Bourdonais à repailler en Europe, où un cachot affreux fut la récompenfe de les glorieux trayaux, & le tombeau des espérances que la nation avoit fondées fur les grands talens. Les Anglois délivrés dans l'Inde de cet ennemi redoutable, & fortifiés par de puissans secours, se virent en état d'attaquer à leur tour les François. Ils mirent le fiége devant Pondichery.

Dupleix fent réparer alors les torts qu'il avoit eus. Il défendit la place avec beaucoup de vigueur & d'intelligence; & après quarante-deux jours de tranchée ouverte. les Anglois furent obligés de le retirer. Bientôt la nouvelle de la paix arriva, & les hoffilités cesièrent entre les

compagnies des deux nations.

La prife de Madras, le combat naval de la Bourdonais & la levée du fiége de Pondichery, donnerent aux nations de l'inde le plus grand respect pour les François. Ils furent pour ces regions, le premier peuple de l'Europe, la

Dupleix voulut faire ufage de cette disposition des esprits. Il s'occupa du foin de procurer à fa nation des avantages folides & confidérables. Pour juger fainement de fes projets, il faut avoir fous les veux un tableau de la fituation où étoit alors l'Indollan.

XI. François aggrandiffement, Ta-

Cene belle & riche contrée tenta, fi l'on yeut s'en rapporter à des traditions incertaines, l'avidité des premiers Vues des conquérans du monde. Mais foit que Bacchus, Hercule, pour feur Schoftris, Darius, ayent ou n'ayent pas parcouru les armes à la main cette grande partie du globe ; il est certain, bleau de qu'elle sut pour les premiers Grecs, un champ inépuisal'Indostan, ble de fiétions & de merveilles. Ces chimeres enchantoient tellement un peuple toujours crédule, parce qu'il fut toujours dominé par fon imagination, qu'on ne s'en défabula pas, même dans les fiécles les plus éclairés de la république.

En réduifant les choses à la vérité, l'on trouvera qu'un air pur, des alimens sains, une grande frugalité avoient de bonne-heure prodigieusement multiplié les hommes dans l'Indostan. Ils connurent les loix, la police, les arts; lorsque le rette de la terre étoit désert on sauvage. Des institutions sages & heureuses préserverent de la corruption ces peuples, qui paroissoient n'avoir qu'à jouir des biensaits du sol & du climat. Si, de tems en tems, les bonnes mœurs s'altéroient dans quelques cours, les trônes étoient aussi-tôt renversés; & lorsqu'Alexandrese montra dans ces régions, il y restoit fort peu de rois; il y avoit beaucoup de villes libres.

Un pays, partagé en une infinité de petits états, populaires ou affervis, ne pouvoit pas oppofer un front bien redoutable au héros de la Macédoine. Auffi les progrès furent-ils rapides. Il auroit tout affervi, fi la mort ne l'eût furpris au milieu de fes triomphes.

En fuivant le conquérant dans fes expéditions, l'Indien Sandrocorus avoit appris la guerre. Cet homme, auquel fes ralens tenoient lieu de droits & de naiffance, raffembla une armée nombreufe, & chaffà les Macédoniens des provinces qu'ils avoient envahies. Libérateur de fa patrie, il s'en rendit le maître, & réunit fous fes loix l'Indoftan entier. On ignore quelle fut la durée de fon regue, quelle fut la durée de l'empire qu'il avoit fondé.

Au commencement du huitieme fiécle, les Arabes fe répandirent aux Indes, comme dans plufieurs autres contrées de l'univers. Ils foumirent à leur domination quelques itles. Mais contens de négocier paifiblement dans le continent.

ils n'y formerent que peu d'établissemens.

Trois fiécles après, des barbares de leur religion, fortis du Khoraffan & conduits par Mahmoud, attaquent l'Inde par le Nord, & poussient leurs brigandages jusqu'au Guzurate. Ils emportent de ces opulentes contrées, d'immenses dépouilles, qu'ils vont enfouir dans leurs incultes & miférables déferts.

Le fouvenir de ces calamités n'étoit pas encore effacé; lorfque Gengiskan, qui avec ses Tartares, avoit subjugué la plus grande partie de l'Afie, porta vers l'an douze cents, ses armes victorienses sur les rives occidentales de l'Indus. On ignore quelle part ce conquérant & ses descendans prirent aux affaires de l'Indostan. Il est vraisemblable qu'elles les occuperent peu; puisqu'on voit, peu de tems après, les Patanes régner dans ce beau pays.

C'étoient, dit-on, des marchands Arabes, établis fur les côtes de l'Indoffan, qui, profitant de la foiblesse des rois & des peuples qui les avoient admis parmi eux, s'emparerent fans beaucoup d'elforts de plufieurs provinces, & fonderent un valte empire dont Delhy fut la capitale. Sous leur domination, l'Inde fut heurenfe; parce que des hommes élèvés dans le commerce, n'avoient pas porté dans la conquête cet esprit de ravage & de rapine, qui accompagne ordinairement les invafions.

Les Indiens avoient eu à peine le temps de fe façonner à un joug étranger, qu'il leur fallut encore changer de maître. Tamerlan, forti de la grande Tartarie & déja célebre par ses cruautés & par ses victoires, se montre à la fin du quatorzieme fiecle au nord de l'Indoffau, avec une armée aguerrie, triomphante & infatigable. Il s'affure lui-même des provinces septentrionales, & abandonne à ses lieutenans le pillage des terres méridionales. On le croyoit déterminé à subjuguer l'Inde entiere; lorsque tout-à-coup il tourna ses armes contre Bajazet, le vainquit, le détrôna; & se trouva, par la réunion de toutes ses conquêtes, le maitre de l'espace immense qui s'étend depuis la désicieuse Smirne jusqu'aux bords fortunés du Gange. Des guerres sanglantes suivirent sa mort. Ses riches dépouilles échapperent à sa possérité. Babar, fixieme descendant d'un de ses ensans, conserva seul son nom.

Ce jeune prince élevé dans la molleste, regnoit à Samarcande, où son ayeul avoit sini ses jours. Les Tartares Usbecks le précipiterent du trône, & le forcerent de se réfugier dans le Cabulistan. Ranguildas, gouverneur de la Province, l'accueillit & lui donna une armée.

,, Ce n'est pas du côté du nord où t'appelleroit la vengeance, que tu dois porter tes pas, lui dit cet hom-

, me fage. Des foldats amollis par les délices des Indes,

, n'attaqueroient pas fans témérité des guerriers célebres par leur courage & par leurs victoires. Le ciel

t'a conduit fur les rives de l'Indus, pour placer fur ta

tête une des plus riches couronnes de l'univers. Jette

, les yeux fur l'Indostan. Cet empire, déchiré par les

,, guerres continuelles des Indiens & des Patanes, at-

,, tend un maître. C'est dans ces délicieuses régions qu'il

, faut former une nouvelle monarchie, & te couvrir d'une gloire égale à celle du redoutable Tamerlan."

Un conseil si judicieux sit sur l'esprit de Babar une forte impression. On traça sans perdre de tems un plan d'usurpation, qui sut suivi avec beaucoup de vivacité & d'intelligence. Le succès le couronna. Les provinces septentrionales, Delhy même, le founirent après quelque réfiftance. Un monarque fugitif eut l'honneur de fonder la puissance des Tartares Mogols qui existe encore.

La confervation de la conquête exigeoit un gouvernement. Celui que Babar trouva établi dans l'Inde, étoit un despotisme purement civil, tempéré par les usages, par les sormes, par l'opinion; en un mot, absolument conforme au caractere de douceur que ces peuples doivent à l'influence du climat, & à l'influence plus puilfante encore des opinions religienses. A cette conflitution pailible, Babar sit succéder un despotisme violent & militaire, tel qu'on devoit l'attendre d'une nation conquérante & barbare.

Ranguildas fut long-tems le témoin de la puissance du nouveau fouverain. Il s'applaudissoit de son ouvrage. Le souvenir de ce qu'il avoit sait pour placer sur le trône le sits de son maitre, remplissoit son ame d'une satisfaction vraie & sans trouble. Un jour qu'il faisoit sa priere dans le temple, il entendit à côté de lui un Banian qui s'écrioit; " ô Dieu! tu vois les malheurs de mes freres. " Nous sommes la proie d'un jeune homme qui nous " regarde comme un bien qu'il peut dissiper & constru

", mer à fon gré. Parmi les nombreux enfans qui t'im-", plorent dans ces vaftes contrées, un feul les opprime

., tous : venge-nous du tyran; venge-nous des traitres

" julte".

Ranguildas étonné, s'approcha du Baniau, & lui dit: 50 toi qui maudis ma vicillesse, écoute. Si je suis cou-51, pable, c'est ma conscience qui m'a trompé. Lorsque 52, j'ai rendu l'héritage au sils de mon souverain, lorsque 53, j'ai exposè ma fortune & ma vie pour établir son pou, voir, Dieu m'est temoin que j'ai eru me conformer à , ses sages décrets; & qu'au moment où j'ai entendu , ta priere, je bénissois encore le ciel de m'avoir ac, cordé les deux plus grands biens des derniers jours le , repos & la gloire.

"La gloire, dit le Banian? Apprenez, Ranguildas, qu'elle n'appartient qu'à la vertu, & non à des actions qui font éclatantes fans être utiles aux hommes. Eh! quel bien avez-vous fait à l'Indoffan, quand vous avez couronné le defcendant d'un ufurpateur! Aviez-vous examiné s'il feroit le bien, s'il anroit la volonté & le courage d'être juste? Vous lui avez, dites-vous, rendu l'héritage de ses peres, comme si les hommes pouvoient être légués & possédés, ainsi que des terres & des troupeaux. Ne prétendez pas à la gloire, o Ranguildas! ou si vous voulez de la reconnoissance, allez la chercher dans le cœur de Babar; il vous la doit. Vous l'avez achetée assez cher par le bonheur de tout un peuple"-

Cependant en appesantissant le despotisme, Babar avoit voulu l'enchaîner lui-même, & donner à ses institutions une telle sorce, que ses successeurs quoiqu'absolus, suffent obligés d'être justes. Le prince devoit être le juse du peuple & l'arbitre de l'état. Mais son Tribunal & son Conseil étoient dans la place publique. L'injustice & la tyrannie, aiment à se rensermer dans l'ombre; elles se cachent à ceux qu'elles oppriment. Mais, quand le Monarque ne veut agir que sous les yeux de ses sujets; c'est qu'il n'a que du bien à leur faire. Insuster en face à des hommes rassemblés, est une injure dont les tyrans mêmes peuvent rougir.

Le principal appui de l'autorité, étoit un corps de

quatre mille hommes, qui s'appelloient les premiers efelaves du prince. C'eft dans ce corps que l'on choitifloit les Omrahs, c'eft-à-dire, ceux qui entroient dans les confeils de l'empereur, & à qui il donnoit des terres honorées de grands priviléges. Ces fortes de fiels étoient toujours amovibles, & le Prince héritoit de ceux qu'il en avoit fait possesseurs. C'est à cette condition qu'étoient données toutes les grandes places : tant il paroit de la nature du despotisine, de n'enrichir des esclaves que pour les déponisser.

Les places d'Omrabs n'en étoient pas moins briguées. C'étoit l'objet de l'ambition de quiconque aspiroit au gouvernement d'une province. Pour prévenir les projets d'élévation & d'indépendance que pouvoient formet les gouverneurs; on mettoit auprès d'eux des furveillans qui ne leur étoient foumis en rien, & qui étoient chargés d'examiner l'emploi qu'ils faifoient des forces militaires, qu'on étoit obligé de leur confier pour ténir dans le refpect les Indiens affujettis. Les places fortes étoient fouvent entre les mains d'officiers qui ne rendoient compte qu'à la cour. Cette cour foupconneuse mandoit souvent le gouverneur, le retencit ou le déplaçoit, felon les vues d'une politique changeante. Ces viciflitudes etoient devenues fi communes, qu'un nouveau gouverneur, fortant de Delhy, rella fur fon éléphant, le visage tourné vers la ville, pour voir, disoit-il, venir son successeur.

Cependant la forme de l'administration n'étoit pas la même dans tout l'empire. Les Mogols avoient laissé plusieurs princes Indiens en possession de leurs souverainetés, & même avec pouvoir de les transmettre à leurs descendans. Ils gouvernoient selon les loix du pays, quoique relevant d'un Nabab nommé par la cour. On ne leur

imposoit qu'un tribut, & l'obligation de rester soumis aux conditions accordées à leurs ancêtres au tems de la conquête.

Il faut que la nation conquérante n'ait pas exercé de grands ravages, puifqu'elle ne fait encore que le dixieme de la population de l'Inde. Il y a cent millions d'Indiens fur dix millions de Tartares. Les deux peuples ne se sont point mélangés. Les Indiens feuls font cultivateurs & ouvriers. Eux feuls rempliflent les campagnes & les manufactures. Les Mahométans font dans la capitale, à la cour, dans les grandes villes, dans les camps & dans les armées.

Il paroît qu'à l'époque où les Mogels entrerent dans l'Indostan, ils n'y trouverent point de propriétés particulieres. Toutes les terres appartenoient aux princes Indiens; & l'on peut bien croire que des conquérans féroces, livrés à l'ignorance & à la cupidité, confacrerent cet abus, qui est le dernier excès du pouvoir arbitraire. La portion des terres de l'empire, que les nouveaux souverains s'attribuerent, fut divilée en grands gouvernemens qu'on appella Soubabies. Les Soubas, chargés de l'administration militaire & civile, le furent aussi de la perception des revenus. Ils en conficient le foin aux Nababs ou'ils établirent dans l'étendue de leurs Soubabies. & ceux-ci à des fermiers particuliers, qui furent chargés immédiatement de la culture des terres.

Au commencement de l'année, qui est fixé au mois de juin , les officiers du Nabab convenoient avec les fermiers d'un prix de bail. Il se faisoit une espece de contrat, appellé jamabandi, qui étoit dépofé dans la chancellerie de la province, & ces fermiers alloient enfuite, chacun dans leur district, chercher des cultivateurs auxquels ils faifoient des avances assez confidérables, pour les mettre en état d'enfemencer les terres. Après la récolte, les fermiers remettoient le produit de leur bail aux officiers du Nabab. Le Nabab le faifoit passer entre les mains du Souba, & le Souba le versoit dans les trésors de l'Empereur. Les baux étoient ordinairement portés à la moitié du produit des terres; l'autre moitié servoit à couvrir les fraix de culture, à entichir les fermiers, & à nourrir les cultivateurs. Indépendamment des grains, qui font les récoltes principales, les autres productions de la terre se trouvoient enveloppées dans le même système. Le bétel, le sel, le tabac, étoient autant d'objets de ferme.

Il y avoit auffi quelques douanes, quelques droits fur les marchés publics; mais aucune imposition personnelle, aucune taxe sur l'industrie. Il n'étoit pas venu dans la tête des despotes de demander quelque chofe à des hommes à qui on ne laissoit rien. Le tisserand, rensermé dans son aldée, travailloit sans inquiétude, & disposoit librement du fruit de son travail.

Cette facilité s'étendoit à toute espèce de mobilier. C'étoit véritablement la propriété des particuliers. Ils n'en devoient compte à perfonnel. Ils pouvoient en difposer de leur vivant; & après leur mort, il passoit à leurs descendans. Les maisons des aldées, celles des villes, & les jardins toujours peu confidérables, dont elles sont ornées, formoient encore un objet de propriété particuliere. On en héritoit, & l'on pouvoit les vendre.

Dans le dernier cas, le vendeur & l'acheteur se rendoient devant le Cothoal. Les conditions du marché étoient rédigées par écrit, & le Cothoal appoloit fon fon sceau au pied de l'acte, pour lui donner de l'au-

La même formalité s'observoit à l'égard des esclaves; c'est-à-dire de ces hommes infortunés, qui, pressés par la misere, préséroient une servitude particuliere qui les faisoit subsister; à l'état d'une servitude générale, dans laquelle ils n'avoient aucun moyen de vivre. Ils se vendoient alors à prix d'argent, & l'acte de vente se passoir en présence du Cothoal, asin que la propriété du maître sût connue & inattaquable.

Le Cothoal étoit une espèce d'officier public établi dans chaque aldée, pour y faire les fonérions de notaire. C'étoit devant lui que se passoit le petit nombre d'actes auxquels la nature d'un pareil gouvernement pouvoit donner lieu. Un autre officier, du nom générique de Gémidard, prononçoit fur les contestations qui s'élevoient entre particuliers. Ses jugemens étoient presque toujours définitifs, à moins qu'il ne s'agît de quelque objet important, & que la partie condamnée n'eût affez de fortune, pour aller acheter un jugement disférent à la cour du Nabab. Le Gémidard étoit auffi chargé de la police. Il avoit le pouvoir d'infliger des peines légéres ; mais lorsqu'il s'agusfoit de quelque crime capital, le jugement en étoit réservé au Nabab, parce qu'à lui seul appartenoit le droit de prononcer la peine de mort.

Un tel gouvernement, qui n'étoit rien autre chose qu'un despotisme qui alloit en se subdivisant, depuis le trône jusqu'au dernier officier, ne pouvoit avoir d'autre restort qu'une force coactive toujours en action. Aussi, dès que la saison des pluies étoit passée, le monarque quitoit sa capitale & se rendoit dans son camp. Les Na-

babs, les Rajas, les principaux officiers étoient appellés autour de lui, ét il parcouroit ainfi fuccessivement les provinces de l'empire, dans un appareil de guerre, qui, pourtant, n'excluoit pas les ruses de la politique. Souvent on le servoit d'un grand, pour en opprimer un autre. Le rasinement le plus odieux du despotisme, est de diviser les esclaves. Des délateurs, publiquement entreteurs par le prince, somentoient ces divisions & répandoient des alarmes continuelles. Ces délateurs étoient toujours choisis parmi les personnes du rang le plus diffingué. La corruption est au comble, quand le pouvoir annoblit ce qui est vil.

Chaque année, le Mogol recommençoit les courfes, plutôt en conquérant qu'en fouverain, allant rendre la juffice dans les provinces, comme on y va pour les piller, & maintenant fon autorité par les voies & l'appareil de la force, qui font que le gouvernement despotique n'est qu'une continuation de la guerre. Cette maniere de gouverner, quoiqu'avec des formes légales, est bien dangereuse pour un despote. Tant que les peuples n'épronvent ses injustices que par le canal des dépositaires de son autorité, ils se contentent de murmurer, en présumant que le souverain les ignore, & ne les soussirioit pas : mais lorsqu'il vient les confacrer par sa présence & par ses propres décisions, il perd la consiance. L'illusion cesse. C'étoit un Dieu; c'est un imbécile ou un méchant.

Cependant les empereurs Mogols ont joui long-tems de l'idée superstitiente que la nation s'étoit formée de leur caractère sacré. La magnificence extérieure qui en impose au peuple, plus que la justice, parce que les hommes ont une plus grande opinion de ce qui les accable que de

ce qui les fert; la richesse sastuense de la cour du prince, & la pompe qui l'environnoit dans ses voyages, nourriffoient dans l'esprit des peuples ces préjugés de l'ignorance servile qui tremble devant les idoles qu'elle a faites, Ce qu'on raconte du luxe des plus brillantes cours de l'Univers n'approche pas de l'oftentation du Mogol, Jorfqu'il se montroit à ses sujets. Les éléphans, autresois si terribles à la guerre. & qui n'y feroient plus que des masses incommodes depuis que l'on combat avec la soudre; ces colosses de l'Orient, inconnus à nos climats, donnent aux despotes de l'Asie un air de grandeur dont nous n'avons pas l'idée. Les peuples se prosternent devant le monarque élevé majestueusement sur un trône d'or, resplendissant de pierreries, porté par le superbe animal qui s'avance à pas lents, fier de présenter au respect de tant d'esclaves le maître d'un grand empire. C'est ainsi qu'en éblouissant les hommes ou en les essirayant à les Mogols conferverent, & même étendirent leurs conquêtes. Aurengzeb les acheva, en se rendant maître de toute la peninsule. Tout l'Indostan, si l'on en excepte une petite langue de terre sur la côte de Malabar, se soumit à ce tyran superstitieux & barbare, teint du sang de fon pere, de ses freres & de ses neveux.

Ce despote exécrable avoit sait détester la puissance Mogole : mais il la soutint , & à sa mort elle tomba pour ne plus se relever. L'incertitude du droit de succession sut la premiere cause des troubles que l'on vit naître après lui , au commencement du dix-huitieme siecle. Il n'y avoit qu'une seule loi généralement reconnue , celle qui ordonnoit que le trône ne sortiroit point de la famille de Tamerlan. D'ailleurs , chaque empereur pouvoit choisir son succession, n'importe

à quel degré de parenté. Ce droit indéfini étoit une fource de difcorde. De jeunes princes que leur maissance appelloit à regner, & qui le trouvoient fouvent à la tête d'une province & d'une armée, foutenoient leurs prétentions les armes à la main, & ne respectosent guère les dispositions d'un despote qui n'étoit plus. C'est ce qui arriva à la mort d'Aurengzeb. Sa magnifique dépouille fut enfanglantée. Dans ces convultions du corps politique les reflorts qui contencient une milice de douze cent mille hommes le relacherent. Chaque nabab ne fongea plus qu'à fe rendre indépendant, à étendre les contributions qu'on levoit fur le peuple, & à diminuer les tributs qu'on envoyoit au tréfor de l'empereur. Rien ne fut plus réglé par la loi , & tout fut conduit par le caprice on moublé par la violence.

L'éducation des jeunes princes ne promettoit aucun remede à tant de maux. Abandonnés aux femmes julqu'à l'age de fept ans, imbus pendant leur adolescence de quelques préceptes religieux, ils alloient enfuite conformer dans la molle oifiveté d'un ferrail ces années de jeunesse & d'activité qui doivent sormer l'homme & l'inffraire dans la science de la vie. On les amoliffoit, pour n'avoir pas à les craindre Les conspirations des enfans contre leurs peres étoient fréquentes. On vouloit les prévenir, on leur ôtoit toute vertu, de peur qu'ils ne fussent capables d'un crime. De-là cette pensée atroce d'un poëte Oriental que les peres, pendant la vie de leurs fils donnent toute leur tendresse à leur petits-fils, parce qu'ils aiment en eux les ennemis de leurs ennemis.

Les Mogols n'avoient plus rien de ces mœurs fortes qu'ils avoient apportées de leurs montagnes. Ceux d'entre eux qui parvenoient à quelque place importante, ou à de grandes richelles, changeoient de domicile fuivant les faifons. Dans ces retraites plus ou moins délicieules, ils n'occupoient que des maifons bâties d'argile & de terre, mais dont l'intérieur respiroit toute la molesse Afiatique, tout le faste des cours les plus corrompues. Partout où les hommes ne peuvent élever une fortune stable, ni la transmettre à leurs descendans, ils se hâtent de raffembler toutes leurs jouissances dans le seul moment dont ils soient sûts. Ils épuisent au milieu des parsums & des semmes, & tous les plaisses & tout leur etre.

L'empire Mogol étoit dans cet état de foibleffe , lorf-qu'il fut attaqué en 1738 par le fameux Thomas Koulikan. Les innombrables milices de l'Inde se disperserent fans résistance devant cent mille Persans , comme ces mêmes Persans avoient été autresois dissipes devant trente mille Grecs instruits par Alexandre. Thomas entra victorieux dans Delhy , reçut les foumissions de l'imbécile Muhammet , & trouvant le monarque plus imbécile encore que les sujets , lui permit de vivre & de régner , rénnit à la Perse les provinces qui étoient à sa bienséance , & se retira chargé d'un butin immense & des dépouilles de l'Indostan.

Muhammet, méprifé par fou vainqueur, le fut encore plus par les fujets. Les grands ne voulurent plus relever du vaffal d'un roi de Perfe. Les Nababies devinrent indépendantes, & ne furent plus foumiles qu'à un léger tribut. Inutilement l'empereur exigea qu'elles continuallent d'être amovibles; chaque Nabab employoit la force, pour rendre fa place héréditaire, & le fer décidoit de tout. La guerre fe faifoit continuellement entre le mattre & les fujets, fans être traitée de rebellion. Quiconque

put payer un corps de troupes, prétendit à une fouveraineté. La feule formalité qu'on observoit, c'étoit de contresaire le seing de l'empereur dans un *sirman* ou brevet d'inyestiture. L'usurpateur se le faisoit apporter & le recevoit à genoux. Cette comédie étoit nécessaire pour en imposer au peuple, qui respectoit encore assez la famille de Tamerlan; pour vouloir que toute espece d'autorité parût au moins émaner d'elle.

Ainfi, la discorde, l'ambition, & l'anarchie désoloient cette belle contrée de l'Indostan. Les crimes étoient d'autant plus aisés à cacher, que les grands de l'Empire étoient accoutumés à n'écrire jamais qu'en termes équivoques, & n'employoient que des agens obscurs qu'ils désayouoient quand il le falloit. L'affassinat & le poison devinrent des forfaits communs qu'on ensevelissoit dans l'ombre de ces palais impénétrables remplis de satellites prêts à tout ofer au moindre signal de leur maître.

Les troupes étrangeres appellées par les différens partis, mirent le comble au défaftre de ce malheureux pays. Elles en emportoient les richeffes, ou forçoient les peuples à les enfouir. Ainfi difparurent peu-à-peu ces tréfors amaffés pendant tant de fiécles. Le découragement devint général. La terre ne fut plus cultivée, & les manufactures languirent. Les peuples ne vouloient plus travailler pour des étrangers déprédateurs ou pour des apprefleurs domefiques. La mifere & la famine fe firent fentir. Ces calamités qui, depuis dix ans ravageoient les provinces de l'empire, alloient s'étendre jusqu'à la côte de Coromandel. Le fage Nizam-Elmoulouk, Souba du Decan, n'étoit plus. Sa prudence & fes talens avoient fait fleurir la partie de l'Inde où il commandoit. Les négocians d'Europe eraignirent que leur commerce ne

tombât, lorsqu'il n'auroit plus cet abri. Contre ce danger, ils ne voyoient de ressource que la propriété d'un terroir assez vaste pour contenir un nombre de manufacturiers suffisant pour former leurs cargaisons.

Dupleix fut le premier qui vit la poffibilité de réalifer ce fouhait. La guerre avoit amené à Pondichery des troupes nombreufes, avec lesquelles il espéra de se procurer par des conquêtes rapides, des avantages plus considérables que les nations rivales n'en avoient obtenus par une conduite suivie & résléchie.

Depuis long-tems il étudioit le caractere des Mogols , leurs intrigues , leurs intéfêts politiques. Il avoit acquis fur ces objets des lumieres, qui auroient pû étonner dans un homme élevé à la cour de Delhy. Ces connoissances profondément combinées, l'avoient convaincu qu'il pouvoit se donner une influence principale dans les affaires de l'Indoftan, peut-être en devenir l'arbitre. La trempe de son ame, qui le portoit à vouloir au-delà même de ce qu'il pouvoit, donnoit une nouvelle force à fes réflexions. Rien ne l'ef-Trayoit dans le grand rôle qu'il se disposoit à jouer à ix mille lieues de fa patrie. Inutilement voulut-on lui en faire craindre les dangers; il n'étoit frappé que de l'avantare glorieux d'affurer à la Prance une domination nouvele au milieu de l'Afie ; de la mettre en état, par les. resenus qui y feroient attachés, de convrir les frais de conmerce & les dépentes de fouveraineré; de l'affranchir mêne du tribut que notre luxe paye à l'industrie des Indens, en procurant au royaume des cargaifons riches. & munbreufes, qui ne seroient acheté, s par aucune exportaion d'argent, mais dont le fonds feroit fait par la furabondance des nouveaux revenus. Plein de ce grandprojet, Dupleix faisit avec empressement la première occasion qui se présenta de l'exécuter; & bientôt il osa disposer de la Soubabie du Decan, de la Nababie du Carnate, en saveur de deux hommes prêts à tous les facrisses qu'il exigeroit.

La Soubable de Decan est une vice-royauté, composée de plusieurs provinces qui formoient autresois des états indépendans. Elle s'étend depuis le cap Comorin jusqu'au Gange. Célui qui occupe cette grande place, a inspection sur tous les princes Indiens, sur tous les gonverneurs Mogols qui sont dans l'étendue de sa jurisdiction; & c'est dans ses mains que sont déposées les contributions qui doivent enrichir le trésor publie. Il peut obliger ses subalternes de le suivre dans toutes les expéditions militaires qu'il juge à propos de saire dans les contrées sommilées à ses commandemens; mais sans un ordre formel du chef de l'empire, il ne lui est pas permis de les conduire sur un territoire étrauger.

La Soubable de Decan étant devenue vacante er 1748, Dupleix, après une fuite d'événemens & de révolutions, où la corruption des Mogols, la foibleffe des Indiens, l'audace des François, se sirent également remarquer, en mit en possession au commencement le 1751, Salabetzingue, l'un des fils du dernier vice-roi. Ce succès assurait de grands avantages aux établissement François répandus sur la côte de Coronandd; mais l'importance de Pondichéry parut exiger des sièns plus particuliers. Cette ville situ e dans le Carnate, a des rapports si suivis & si immédiats avec le Nibab de cette riche contrée, qu'on crut nécessaire de proquirer le gouvernement de la province à un homme,

fur l'affection & la dépendance duquel on put compter. Le choix tomba fur Chandafaed, connu par fes intrignes, par fes malheurs, par fes faits de guerre, par un caractère ferme, & parent du dernier Nabab.

Pour prix de leurs férvices, les François se firent céder un territoire immense. A la tête de leurs acquisitions, étoit l'ifle de Scheringham, formée par deux branches du Caveri. Cette ifle, longue & fertile, doit fou nom & fa célébrité à une pagode, qui est fortifiée comme la plupart des grands édifices deffinés au culte public. Le temple est entouré de sept enclos quarrés, éloignés les uns des autres de trois cens cinquante pieds, & formés par des murs qui ont une affez grande élévarion, & une épaisseur proportionnée. L'autel est au centre. Un seul monument de cette espece avec ses sortifications, & les myfleres & les richeffes qu'il renferme, est plus propre à maintenir, à perpétuer une religion, que la multiplicité des temples & des prêtres disperiés dans les villes, avec les facrifices, les cérémonies, les prieres, les discours, qui par leur nombre, leur publicité, leur fréquente répétition, four exposés au rebut des sens farigués, au mépris de la raifon clairvoyante, à des profanations dangerenfes, ou à un oubli, à un abandon que le clergé redoute encore plus que des facriléges. Les prêtres de l'Inde auffi fages que ceux de l'Egypte, ont la politique de ne faiffer pénétrer aucun étranger dans la pagode de Scheringham. A travers les fables qui enveloppent l'histoire de ce temple, il y a apparence qu'un philosophe savant qui pourroit y être admis, trouveroit dans les emblêmes, la forme & la conftruction de l'édifice, dans les pratiques fuperflitieules & les traditions particulieres à cette encoute facrée, des fources d'inftruction & des lumieres fur I his

stoire des siécles les plus reculés. Des pélerins de tont l'Indostau y viennent chercher l'absolution de seurs péchés, & ne se présentent jamais sans une offrande proportionnée à seur fortune. Ces dons étoient encore si considérables au commencement du siécle, qu'ils faissient sublisser dans les douceurs d'une vie oitive & commode quarante mille personnes. Ces Brames, malgré les gênes d'une assez grande subordination, étoient tellement satissaits de seur situation, qu'ils quittoient rarement seur retraite, pour se précipiter dans les intrigues & la possitique.

Indépendamment des autres avantages que Scheringham offroit aux François, ils y trouvoient une position qui devoit leur donner une grande influence dans les pays voisins, & un empire absolu sur le Tanjaour, qu'ils étoient les maîtres de priver quand ils le voudroient, des eaux

nécessaires pour la culture de ses riz.

Karical & Pondichery virent augmenter chacune leur territoire, d'un elpacé de dix lienes & de quatre-vingts aldées. Si ces acquifitions n'étoient pas aufli confidérables que celle de Scheringham pour l'influence dans tes affaires générales, elles étoient bien plus avantagenfes au commerce.

Mais c'étoit encore peu de chofe, au prix du territoire qu'on gagnoit au Nord. Il embraffoit le Condavir, Mazulipatam, l'ifle de Divy, & les quatre provinces de Montafanagar, d'Elour, de Ragimendry, & de Chicakol. Des concessons de cette importance rendoient les François maîtres de la côte dans une étendue de six cens milles, & devoient leur donner des toiles supérieures à celles qui fortent du reste de l'Indostan. Il est vrai qu'ils ne devoient jouir des quatre provinces, qu'autant qu'ils

entretiendroient au fervice du Sonba le nombre des troupes dont on étoit convenu; mais cet engagement qui ne lioit que leur probité, ne les inquiétoit guère. Leur ambition dévoroit d'avance les tréfors accumulés dans ces vaftes contrées depuis tant de fiécles.

L'ambition des François & leurs projets de conquête, alloient bien plus loin encore. Ils fe propofoient de fe faire céder la capitale des colonies Portugaifes, & de s'emparer du triangle qui est entre Mazulipatam, Goa, & le cap Comorin.

En attendant que le tems fût venu de réalifer ces brillantes chimeres, ils regardoient les honneurs qu'on prodiguoit perfonnellement à Dupleix, comme le prélage des plus grandes profpérités. On n'ignore pas que toute colonie étrangere est plus on moins odicuse aux indigènes; qu'il est dans les principes d'une conduite judiciense, de chercher à diminuer cette aversion, & que le plus puissant moyen pour arriver à ce but, est d'adopter, autant qu'il est possible, les usages du pays où l'on veut vivre. Cette maxime généralement vraie, l'est sur-tout dans les contrées où l'on pense peu, & par conséquent aux Indes.

Le penchant que le chef des François avoit pour le faste Asiatique, l'assemissoit encore plus dans ces principes. Austi fut-il comblé de joie, loriqu'il se vit revêtu de la dignité de Nahab. Ce titre le rendoit l'égal de ceux dont on avoit été réduit jusqu'alors à briguer la protection, & lui donnoit une grande facilité pour préparer les révolutions qu'il jugeroit convenables aux grands intérêts qui lui étoient consiés. Il espéra encore davantage du gouvernement qu'il obtint de toutes les possessions Mogoles, dans un espace presqu'aussi

étendu que la France entiere. Tous les revenus de ces riches contrées devoient être dépofés dans fes mains, fans qu'il fût obligé d'en rendre compte qu'au Souba même.

Quoique ces arrangemens faits par des marchands ne duffent pas être agréables à la cour de Delhy, on craignit peu fon reflentiment. Privée des fecours d'hommes & d'argent, que les Soubas, les Nababs, les Rajas, fes moindres prépofés fe permettoient de lui refuser, elle se voyoit assaille de tous les côtés.

Les Rajeputes, descendans de ces Indiens que combattit Alexandre, chassés de leurs terres par les Mogols, se sont résugiés dans des montagnes presqu'inaccessibles. Des troubles continuels les mettent hors d'état de former des projets de conquêtes; mais dans les momens de repos que leur laissent leurs dissensions, ils sont des incursions qui fatiguent un empire épuisé.

Les Patanes font des ennemis encore plus redoutables. Chassés par les Mogols de la plupart des trônes de l'Indostan, ils se sont résugiés au pied du mont Imaüs, qui est une branche du Caucase. Ce séjour a singulierement changé leurs mœurs, & leur a donné une sérocité de caractere qu'ils n'avoient pas sous un ciel plus doux. La guerre est leur occupation la plus ordinaire. On les voit se ranger indisféremment sous les étendards des princes Indiens ou Mahométaus; mais leur docilité n'égale pas leur valeur. De quelque crime qu'ils se soient rendus coupables, il est dangereux de les en punir, parce que l'esprit de vengeance les porte à l'assassimat quand ils sont soibles, & à la révolte, lorsque leur nombre peut les enhardir à des démarches audacienses. Depuis que la puissance domi-

nante a perdu fa force, la nation a feconé le joug. Ses généraux ont même, il y a peu d'amées, ponflé leurs ravages jusqu'à Delby, qu'ils n'ont abandonné qu'après un affreux pillage.

Au Nord de l'Indoffan est une nation, qui, quoique nouvelle, & même parce qu'elle est nouveile, inspiré encore plus de terreur. Ces peuples, comus fous le nom de Seiks, ont su se tirer des sers du despotisme & de la fimerflition, quoiqu'entourés de nations efelaves. On les dit féctateurs d'un philosophe du Thibet. qui leur donna des idées de liberté, & leur enseigna le deiline, fans aucun mélange de superstition. Ils se sirent connoître au commencement du fiécle; mais alors ils étoient moins regardes comme une nation que comme une fecte. Durant les calemités de l'empire Mogol, leur nombre s'accrut considérablement, par des apostats de toutes les religions qui vinrent se joindre à eux, & v chercher un afyle contre les vexations & les fureurs de leurs tyrans. Pour être admis dans cette fociété, il fusiit de jurer une haine implacable à la monarchie. Il passe pour constant, que dans un temple est un autel sur lequel est placé le code de leur législation, à côté duquel on voit un sceptre & un poignard. Quatre vieillards sont élus. pour confulter dans l'occafion la loi , unique fouverain de cette république. Les Seiks pollédent actuellement toute la province de Punjal, la plus grande partie du Multan & du Sinde , les deux rives de l'Indus depuis Cachemire jusqu'à Tatta, & tout le pays du côté de Delhy, depuis Lahor jufqu'à Sirhind: ils peuvent mettre fur pied une armée de foixante mille bons chevaux.

Mais de tous les ennemis du Mogol, il n'y en a pas

d'auffi dangereux que les Marattes. Ces peuples, devenus depnis quelque tems fi célebres, occupoient, autant que l'obseurité de leur origine & da leur histoire permet de le conjecturer, plusieurs provinces de l'Indostan, d'où la crainte ou les armes des Mogols les chafferent. Ils fe réfugierent dans les montagnes qui s'étendent depuis Surate julqu'à Goa, & y formerent plufieurs peuplades, qui avec le tems se sondirent dans un seul état, dont Sattarali fut la capitale. La plupart d'entr'eux porterent bientôt le vice & la licence à tous les excès qu'on doit attendre d'un peuple ignorant qui a féconé le joug des préjugés, sans mettre à leur place de bonnes loix & des lunieres. Dégoûtés des occupations louables & paifibles, ils ne respirerent que le brigandage. Cependant leurs rapines se bornoient à piller quelques villages, à détrousser quelques caravanes, lorsque le Coromandel pressé par Aurengzeb, les avertit de leurs forces, en implorant

A cette époque on les vit fortir de leurs rochers, fur des chevaux petits & mal faits, mais robuftes & accoutumés à une mauvaile nourriture, à des chemins impraticables, à des fatigues exceflives. Un turban, une ceinture, un manteau, c'étoit tout l'équipage du cavalier Maratte. Ses provisions se réduiloient à un petit sac de tiz, & à une bouteille de cuir remplie d'eau. Il n'avoit pour armes, qu'un fabre d'une trempe excellente.

Malgré le fecours de ces barbares, les princes Indiens furent forcés de fubir le joug d'Aurengzeb; mais le conquérant laffé de lutter fans ceffe contre des troupes irrégulieres, qui portoient continuellement la destruction & le ravage dans les provinces nouvellement affervies, se détermina à un traité qui auroit été bonteux, si la nécel-

fité plus forte que les préjugés, les fermens & les loix, ne l'avoit diété. Il céda à perpétuité aux Marattes le droit de chotaye, ou la quatriéme partie des revenus du Decau, Soubabie formée de toutes les usurpations qu'il avoit faites dans la peninsule.

Cette espece de tribut sut régulierement payé, tant que vécut Aurengzeb. Après sa mort, on le donna, on le refusa, suivant qu'on étoit, ou qu'on n'étoit pas en force. Le soin de le lever attira les Marattes en corps d'armée, jusques dans les lieux les plus éloignés de leurs montagnes. Leur ausace s'est accrue dans l'anarchie de l'Indostan. Ils ont fait trembler l'empire; ils en ont déposé les chess; ils ont étendu leurs frontières, ils ont accordé leur appui aux Rajas, aux Nababs, qui cherchoient à se rendre indépendans. Leur influence a été sans bornes.

Tandis que la cour de Delhy luttoit avec défavantage contre tant d'ennemis acharnés à fa ruine, M. de Buffy, qui avec un foible corps de François & une armée Indienne, avoit conduit Salabetzingue à Aurengabad, fa capitale, s'occupoit avec fuccès du foin de l'affermir fur le trône où il l'avoit placé. L'imbécillité du prince, les confpirations dont elle fut la caufe, l'inquiétude des Marattes, les Firmans qu'on avoit accordés à des rivaux, d'autres obffacles traverferent fes vues fans y rien changer. Il fit régner le protégé des François plus paifiblement que les circonffances ne permettoient de l'efpérer, & il le maintint dans une indépendance abfolue du chef de l'empire.

La fituation de Chandafaeb, nommé à la Nababie du Carnate, n'étoit pas si heureuse. Les Anglois, toujours opposés aux François, lui avoient suscité un ritral, nommé Mahamet-Alikan. Le nom de ces deux princes servit de voile aux deux nations, pour se faire une guerre vive : elles combattoient pour la glore, pour la richesse, pour servir les passions de leurs chefs, Dupleix & Saunders. La victoire passa souvent de l'un à l'autre camp. Les fuccès auroient été moins variés, si le gouverneur de Madras ent eu plus de troupes, ou le gouverneur de Pondichery de meilleurs officiers. Tout portoit à douter lequel de ces deux hommes, à qui la nature avoit donné le même caractere d'inflexibilité, finiroit par donner la loi; mais on étoit bien afinré qu'aucun ne la recevroit, tout le tems qu'il lui resteroit un soldat ou une roupie pour se soutenir. Cet épuisement même, malgré leurs efforts excellifs, paroissoit fort éloigné, parce qu'ils trouvoient l'un & l'autre dans leur haîne & dans leur génie, des ressources que les plus habiles ne foupconnoient pas. Il étoit manifeste que les troubles ne cesseroient point dans le Carnate, à moins que la paix n'y arrivât d'Europe; & l'on pouvoit craindre que le feu concentré depuis fix ans dans l'Inde, ne se communiquat au loin. Les Ministres de France & d'Angleterre diffiperent ce danger, en ordonnant aux deux compagnies de se rapprocher. Elles firent un traité conditionel, qui commença par suspendre les hostilités dans les premiers jours de 1755, & qui devoit sinir par établir entr'elles une égalité entiere de territoire, de force & de commerce à la côte de Coromandel & à celle d'Orixa. Cet arrangement n'avoit pas encore obtenu la fanction des cours de Londres & de Verfailles, lorsque de plus grands intérêts rallumerent le flambeau de la guerre entre les deux nations.

KII.

Guerre en. La nouvelle de ce grand incendie, qui de l'Amérique
fepten-

septentrionale se communiqua à tout l'univers, arriva aux tre les An-Indes dans un tems où les Anglois avoient à foutenir François. contre le Souba du Bengale une guerre très-embarrassan-Les te. Si les François avoient été alors ce qu'ils étoient dent tous quelques années auparavant, ils auroient joint leurs inté-leurs etarêts aux intérêts des naturels du pays. Des vues étroites blissemens. & des intérêts mal combinés, leur firent defirer d'assurer par une convention formelle, une neutralité, qui dans les dernieres diffensions, avoit en lieu sur les bords du Gange. Leur rival leur fit espérer cet arrangement, tant qu'il eut besoin de leur inaction. Mais aussi-tôt que ses succes l'eurent mis en état de donner la loi, il attaqua Chandernagor. La prise de cette place entraîna la ruine de tous les comptoirs qui lui étoient subordonnés; & elle mit les Anglois en état de faire passer des hommes, de l'argent, des vivres, des vaisseaux, à la côte de Coromandel, où les François venoient d'arriver avec des

Ces forces, destinées à couvrir les établissemens de leur nation, & à détruire ceux de leur ennemi, étoient plus que sussifiantes pour ce double objet. Il s'agissoit feulement d'en faire un usage ranonnable, & l'on s'égara dès les premiers pas. La preuve en est sensible.

forces confidérables de terre & de mer.

Avant le commencement des hossilités, la compagnie possédoit aux côtes d'Orixa & de Coromandel, Mazulipatam avec cinq provinces; un grand arrondifsement autour de Pondichery, qui n'avoit eu longtems qu'une langue de fable; un domaine à-peu-près égal, près de Karical; & enfin l'ille de Scheringham. Ces possessions sormoient quatre masses, trop éloignées les unes des autres pour s'étayer mutuellement. On v vovoit l'empreinte de l'esprit un peu décousu, & de

Tome II.

93 l'imagination fouvent gigantesque de Dupleix, qui les avoit acquiles.

Le vice de cette politique avoit pû être corrigé. Dupleix qui rachetoit les défauts par de grandes qualités, avoit amené les affaires au point de se faire offrir le gouvernement perpétuel du Carnate. C'étoit la province de l'empire Mogol la plus florissante. Des circonstances fingulieres & heureuses, lui avoient donné de suite trois Nababs de la même famille, qui avoient fixé un œil également vigilant sur la culture & sur l'industrie. La sélicité générale avoit été le fruit d'une conduite si douce & si généreuse, & les revenus publics étoient montés à douze millions. On en auroit donné la fixiéme partie à Salabetzingue, & le furplus féroit resté à la compagnie.

Si le ministère & la direction, qui tour-à-tour vouloient & ne vouloient pas être une puissance dans l'Inde, avoient été capables d'une résolution serme & invariable, ils auroient pû ordonner à leur agent d'abandonner toutes les conquêtes éloignées, & de s'en tenir à ce grand établissement. Seul, il devoit donner aux François une existence inébranlable, un état serré & contigu, une quantité prodigieuse de marchandises, des vivres pour l'approvisionnement de leurs places fortes, des revenus sussifians pour entretenir un corps de troupes, qui les eût mis en état de braver la jalousie de leurs voisins, & la haîne de leurs ennemis. Malheureusement pour eux, la cour de Verfailles ordonna qu'on resustat le Carnate, & les asfaires resterent sur le pied où elles étoient avant cette proposition.

La situation étoit délicate. Peut-être n'y avoit-il que Dupleix qui pût s'y foutenir, ou à fon défaut, l'officier célebre qui étoit entré le plus avant dans fa confidence, & qui avoit eu le plus de part à fes combinaisons. On en jugea autrement. Dupleix avoit été rappellé. Le géneral qu'on chargea de la guerre de l'Inde, crut devoir renverser un éditice qu'il ne falloit qu'étayer dans des tems de trouble, & il publia ses idées avec un éclar qui ajoutoit beaucoup à l'imprudence de ses résolutions.

Cet homme, dont le caractère indomptable étoit prefque toujours en contradiction avec les circonflances, avoit reçu de la nature les qualités les moins propres au commandement. Dominé par une imagination fombre, impétueuse, irréguliere, ses discours & ses projets, ses projets & les démarches formoient un contraste continuel. Emporté, soupçonneux, jaloux, absolu à l'excès, il infpira une métiance, un découragement universels; il excita des haînes qui ne sont pas assouvies. Ses opérations militaires, son administration civile, ses combinaisons politiques, tout se ressented.

L'évacuation de l'îtle de Scheringham, fut la principaie cause des malheurs de la guerre du Tanjaour. On perdit Mazulipatam & les provinces du Nord, pour avoir renoncé à l'alliance de Salabetzingue. Les petites puisfances du Carnate ne respectant plus dans les François le caractère de leur ancien ami, le Souba du Decan, acheverent de tout perdre, en embrassant d'autres intérèrs.

D'un autre côté, l'escadre Françoise supérieure à celle des Angiois, l'avoit combattue trois sois, sans avoir pu la vaincre; & elle avoit sini par la laisser la maitresse de la mer. Cet abandon décida la perte de l'Inde. Pondichetry, livré aux horreurs de la famine, sint obligé de se rendre le 15 Janvier 1761. Lally avoit corrigé la veille un

projet de capitulation dressé par le conseil; il avoit nontmé des députés pour la porter au camp ennemi; & par une contradiction qui le peint, mais dont les suites ont été fatales, il chargea ces mêmes députés d'une lettre pour le général Anglois, auquel il marquoit, qu'il ne vouloit point de capitulation, parce que les Anglois étoient gens à ne pas la tenir.

En prenant possession de la place, le conquérant sit embarquer pour l'Europe, non-seulement les troupes qui l'avoient désendue, mais encore tous les François attachés au service de la Compagnie. On poussa plus loin la vengeance. Pondichery sut détruit, & cette ville superbe ne sut plus qu'un monceau de ruines.

Ceux de les habitans qu'on avoit transportés en France, y arriverent avec le désepoir d'avoir perdu leur fortune, & d'avoir vu, en s'éloignant du rivage, leurs maisens renversées. Ils remplirent Paris de leurs eris ; ils dénoucerent leur chef à l'indignation publique ; ils le présenterent au gouvernement comme l'auteur de tous leurs maux, comme la cause unique de la perte d'une colonie florissante. Lally sint arrêté ; le parlement instruissit son procès. Il avoit été accusé de haute trahison & de concussion; la première de ces accusations sint reconnue absolument sausse; la seconde resta sans preuves ; & cependant Lally sur condamné à perdre la têre.

Nous demanderons au nom de l'humanité, quel étoit fon crime dans l'ordre des loix? Le glaive redoutable de la julice n'a point été déposé dans les mains des magistrats, pour venger des haines particulieres, ni même pour suivre les mouvemens de l'indignation publique. C'est à la loi seule qu'il appartient de marquer les victimes; & si les clameurs d'une multitude avengle & passionnée

pouvoient décider les juges à prononcer une peine capitale, l'innocence prendroit la place du crime, & il n'y auroit plus de fureté pour le citoyen. Analysons l'arrêt fous ce point de vue.

Il déclare Lally convaincu d'avoir trabi les intérêts du roi, de son état, & de la compagnie des Indes. Qu'est-ce que trahir les intérêts? Où est la loi qui ordonne la peine de mort, pour ce délit vague & indésini? Il n'en existe, il ne peut en exister aucune. La disgrace du prince, le mépris de la nation, l'opprobre public, sont les châtimens destinés à l'homme incapable ou insensé qui a mal servi l'état: mais la mort, & la mort sur l'échasffaud, pour la mériter, il faut des crimes d'un autre genre.

L'arrêt déclare encore Lally convaineu de vexations, d'exactions, d'abus d'autorité. Nous n'en doutons pas ; il en a commis fans nombre. Il a employé des moyens violens pour se procurer des ressources pécuniaires; mais cet argent a été versé dans le trésor public. Il a vexé, il a tourmenté des citoyens; mais il n'a point attenté à leur vie, il n'a point attenté à leur honneur. Il a fait dresser des gibets dans la place publique; mais il n'y a fait atta-

cher perfonne.

Dans la vérité, c'étoit un fou noir & dangereux; nu homme odieux & méprifable; un homme effentiellement incapable de commander aux autres. Mais ce n'étoit n' un concuffionaire, ni un traître; & pour nous fervir de l'expression d'un philosophe dont les vertus sont honneur à l'humanité: tout le monde avoit droit de tuer Lally, excepté le bourreau.

Les difgraces qu'éprouvoient les François en Afle XIII. Source avoient été prévus par tous les observateurs, qui réflédes mal-

heurs éprouvés par les François. chissoient sur la corruption de cette nation. Ses mœurs avoient fur-tout dégénere dans le climat voluptueux des Indes. Les guerres que Dupleix avoit faites dans l'intérieur des terres, avoient commencé un affez grand nombre de fortunes. Les dons que Salabetzingue prodigua à ceux qui le conduitirent triomphant dans fà capitale & l'affermirent fur le trône, les multiplierent & les augmenterent. Les officiers qui n'avoient pas partagé le péril, la gloire, les avantages de ces expeditions brillantes, chercherent à fe confoler de leur malheur, en réduifant à la moitié le nombre des Cipayes qu'ils devoient avoir, & dont ils pouvoient facilement détourner la folde, parce qu'on leur en laiffoit la manutention. Les commis à qui ces reffources étolent interdites, débitant les marchandiles envoyées d'Europe, ne rendoient à la Compagnie que la moindre partie d'un bénéfice qu'elle auroit dû avoir entier, & lui revendoient fort cher celles de l'Inde, qu'elle auroit du recevoir de la premiere main. Ceux qui éroient chargés de l'administration de quelque polleifion, l'affermoient cux-memes fous des noms Indiens, ou la domioient à vil prix, parce qu'ils avoient reçu d'avance une gratification contidérable; fouvent même ils retenoient tout le revenu de ces possessions, en fuppofant des violences & des ravages qui avoient rendu impossible le recouvrement. Toutes les entreprises, de quelque nature qu'elles fullent, s'accordoient chandeftinement : elles étoient la proie des employés qui avoient fu se rendre redoutables, on de ceux qui jouissoient de plus de faveur & de fortune. L'abus folemnel aux Indes de faire & de recevoir des prélens à chaque traité, avoit multiplié les engagemens fans néceffité. Les navigateurs qui abordoient dans ces climats, éblouis des fortunes qu'ils voyoient quadrupler d'un voyage à l'autre, ne voulurent plus regarder les vaisseaux dont on leur confioit le commandement, que comme une voie de trafic & derichesse qui leur étoit ouverte. La corruption fut portée à fon comble par les gens de qualité, avilis & ruinés, qui fur ce qu'ils voyoient, fur ce qu'ils entendoient dire, voulurent passer en Asie, dans l'espérance d'y rétablir leurs affaires ou d'y continuer avec impunité leurs déréglemens. La conduite perfonnelle des directeurs les mettoit dans la nécessité de fermer les yeux sur tous ces défordres. On leur reprochoit de ne voir dans leur place que le crédit, l'argent, le pouvoir qu'elle leur donnoit. On leur reprochoit de livrer les postes les plus importans à des parens fans mœurs, fans application, fans capacité. On leur reprochoit de multiplier fans cesse & fans mesure le nombre des sacteurs, pour se ménager des protecteurs à la ville & à la c ur. Enfin on leur reprochoit de fournir eux-mêmes ce qu'on auroit obtenu ailleurs à un prix plus modique, & de meilleure qualité. Soit que le gouvernement ignorât ces excès, foit qu'il n'eût pas le courage de les réprimer; il fut par fon aveuglement, ou par la foiblesse, complice en quelque sorte de la ruine des affaires de la nation dans l'Inde. On pourroit même fans injustice l'accuser d'en avoir été la cause principale, par les inflrumens foibles ou infideles qu'il employa pour diriger, pour défendre une colonie importante, qui n'avoit pas moins à craindre de fa corruption, que des flottes & des armées Angloifes.

Le poids des malheurs qui accabloient la Compagnie dans l'Orient, étoit augmenté par la situation où elle se que l'on trouvoit en Europe. Dès les premiers momens, on crut prend en devoir en prélenter le fidele tableau aux actionnaires. France

affaires dans l'Inde.

pour le ré-Cette vérité amena le désespoir, & ce déses poir enfanta ment des cent systèmes, la plupart absurdes. On passoit rapidement de l'un à l'autre, fans qu'aucun pût fixer des ciprits pleins d'incertitude & de détiance. Des momens précieux le passoient en reproches & en invectives. L'aigreur muifoit aux délibérations. Perfonne ne pouvoit prévoir où tant de convulfions aboutiroient; loriqu'un jeune négociant d'un génie hardi, hamineux & profond, se sit entendre. A fa voix, les orages se calment; les cœurs s'ouvrent à l'espérance. Il n'y a qu'un avis, & c'est le sien. La Compagnie, que les ennemis de tout privilège exclusif desiroient de voir abolie, & dont tant d'intérets particuliers avoient juré la ruine, est maintenue; & ce qui est indispensable, on la réforme.

Parmi les causes qui avoient précipité la Compagnie dans l'abime où elle se trouvoir, il y en avoit une regardée depuis long-tems comme la fource de toutes les autres : c'étoit la dépendance, ou plutôt la servitude où le gouvernement tenoît ce grand corps depuis près d'un demi-tiécle.

Dès 1723, la cour avoit elle-même choifi les directeurs. En 1730, un commissaire du roi fut introduit dans l'administration de la Compagnie. Dés-lors, plus de liberté dans les déliberations; plus de rélation entre les administrateurs & les propriétaires; aucun rapport immédiat, entre les adminissrateurs & le gouvernement. Tout se dirigea par l'influence & suivant les vues de l'homme de la cour. Le mystère, ce voile dangereux d'une administration arbitraire, convrit toutes les opérations; & ce ne fut qu'en 1744 qu'on affembla les actionnaires. Ils furent autorifés à nommer des fyndies, & à faire tous les ans une assemblée générale; mais ils

n'en furent pas mieux instruits de leurs asfaires, ni plus maîtres de les diriner. Le prince continua à nommer les directeurs; & au lieu d'un commissaire qu'il avoit eu jusqu'alors dans la Compagnie, il voulut en avoir deux.

Dès ce moment, il y eut deux partis. Chacun des commissaires forma des projets disserens, adopta des protégés, chercha à faire prévaloir ses vues. De-là, les divisions, les intrigues, les délations, les haines, dont le foyer étoit à Paris, mais qui s'étendirent jusqu'aux Indes, & qui y éclaterent d'une manière si funeste pour la nation.

Le ministère frappé de tant d'abus, & satigué de ces guerres interminables, y chercha un remede. Il crut l'avoir trouvé en nommant un troisième commissaire. Cet expédient ne sit qu'augmenter le mal. Le despotisme avoit régné lorsqu'il n'y en avoit qu'un; la division, lorsqu'il y en eut deux: mais dès l'instant qu'il y en eut trois, tout tomba dans l'anarchie. On revint à n'en avoir que deux, qu'on tâcha de concilier le mieux qu'on pât, & il n'y en avoit même qu'un en 1764; lorsque les actionnaires demanderent qu'on rappellât la Compagnie à son essence, en lui rendant sa liberté.

Ils oferent dire au gouvernement que c'étoit à lui à s'imputer les malheurs & les fautes de la Compagnie, puifque les actionnaires n'avoient pris aucune part à la conduite de leurs affaires : qu'elles ne pouvoient être dirigées vers le but le plus utile pour eux & pour l'état, qu'autant qu'elles le feroient librement, & qu'on établiroit des rélations immédiates entre les propriétaires & les administrateurs, entre les administrateurs & le ministère : que toutes les fois qu'il y auroit un intermédiaire, les ordres donnés d'une part, & les représenta-

tions faites de l'autre, recevroient nécessairement en passant par ses mains, l'impression de ses vues particulieres & de sa volonté personnelle; en sorte qu'il seroit toujours le véritable & l'unique administrateur de la Compagnie: qu'un administrateur de cette nature, toujours sans intérêt, souvent sans lumieres, sacrifieroit perpetuellement à l'éclat passager de son administration, & à la faveur des gens en place, le bien & l'avantage réel du commerce : qu'un devoit tout attendre au contraire d'une administration sibre, choisie par les propriétaires, éclairée par eux, agissant avec eux, & soin de saquelle on écarteroit constamment toute idée de gêne & de contrainte.

Ces raisons surent senties par le gouvernement. Il affura à la Compagnie la liberté par un édit solemnel; & le même négociant qui venoit de lui donner une nouvelle existence par son génie, forma un projet de statuts provisoires, pour donner une nouvelle forme à son adminifuration.

Le but de ces institutions étoit, que la Compagnie ne fait plus conduite par des hommes, qui fouvent n'étoient pas dignes d'en être les facteurs : que le gouvernement ne s'en mélât que pour la protéger : qu'elle fût également préservée & de la servitude, fous laquelle elle avoit constamment gémi, & de l'esprit de mystère qui avoit perpétué la corruption : qu'il y eût des relations continuelles entre les administrateurs & les actionnaires : que Paris, privé de l'avantage dont jouissent les capitales des autres nations commerçantes, celui d'être un port de mer, pût s'instruire du commerce dans des assemblées libres & paisibles : que le citoyen s'y formât ensin des idées justes de ce lien puissant de toutes les nations, &

qu'il apprit, en s'éclairant fur les fources de la prospérité publique, à respecter le négociant dont les opérations y contribuent, ainsi qu'à mépriser les prosessions qui la dérmisent.

Les événemens qui fuivirent ces fages inflitutions, furent plus heureux qu'on n'ofoit l'espérer. On remarqua de tous côtés une grande activité. Durant les cinq années que cura la nouvelle administration, les ventes s'éleverent annuellement à dix-huit millions. Elles n'avoient pas été si considérables, dans les tems qu'on avoit regardé comme les plus brillans; puisque depuis 1726, jusques & y compris 1756, elles n'étoient montées qu'à 437, 376, 284 livres; ce qui faisoit année commune, paix & guerre, 14, 108, 912 liv.

Il faut tout dire. Les bénéfices depuis 1764 n'étoient pas ce qu'ils avoient été. La différence de l'achat à la vente qui avoit été auparavant de cent pour cent au moins, n'étoit plus que d'environ foixante-dix pour cent. Cette diminution de profit venoit du défaut de fonds, de la ruine de la confidération Françoife dans l'Inde, du pouvoir exorbitant de la nation conquérante qui venoit d'affervir ces régions éloignées. Les agens de la Compagnie étoient réduits à fe procurer l'argent & la marchandife aux conditions les plus dures. Ils tiroient l'un & l'autre des négocians Anglois, qui cherchoient à faire paffer en Europe les fortunes immenses qu'ils avoient faites en Afie.

C'est avec ces entraves & ces dégoûts, qu'étoit exercé le privilége exclusif du commerce des Indes; lorsque le gouvernement jugea convenable de le suspendre. Il faut voir quelle étoit alors la situation de la compagnie.

XV. Les metes. On fuc-Stitue le des particuliers a Compagnie, Situa-

tion de ce poque de tiffement.

Avant 1764, il existoit 50268 actions. A cette époque sures sont le ministère, qui, en 1746, 1747 & 1748, avoit abandonné aux actionnaires le produit des actions & des billets d'emprunt qui lui appartenoient, leur facrifia les bilcommerce lets & les actions même, les uns & les autres au nombre de 11835, pour les indemnifer des dépentes qu'ils celui de la avoient faites durant la derniere guerre. Ces actions ayant été annulées, il n'en resta que 38432.

Les befoins de la compagnie, firent décider dans la corps a l'e-fuite un appel de 400 livres par action. Plus de trentetun anean- quatre mille actions remplirent cette obligation. Les quatre mille qui s'en éroient dispensées ayant été réduites aux termes de l'édit, qui avoit autorifé l'appel, aux cinq huitiémes de la valeur de celles qui y avoient fatisfait; le nombre total se trouva réduit, par l'esset de cette opération à 36920 actions envieres & fix huitiemes.

> Le Dividende des actions de la compagnie de France a varié, comme celui des autres compagnies, fuivant les circonstances. Il fut de 100 livres, en 1722. Depuis 1723 jusqu'en 1745, de 150. Depuis 1746 jusqu'en 1749, de 70 livres. Depuis 1750 julqu'en 1758, de 80 livres. Depuis 1759 jusqu'en 1763, de 40 livres. Il ne fut que de 20 livres en 1764. Ces détails démontrent que le dividende & la valeur de l'action qui s'y proportionnoit toujours, étoient néceffairement affiniettis au hazard du commerce, & au flux & reflux de l'opinion publique. Delà, ces écarts prodigieux, qui, tantôt élevoient, tantôt abaiffoient le prix de l'action ; qui de deux cens piftoles la réduitoient à cent, dans la même année; qui la reportoient ensuite à dix-huit cens livres, pour la faire retomber à sept cens quelque tems après. Cependant, au milieu de ces révolutions, les capitaux de la compagnie

étoient presque toujours les mêmes. Mais c'est un calcul que le public ne fait jamais. La circonstance du moment le détermine ; & dans fa confiance comme dans fes craintes; il va toujours au-delà du but,

Les actionnaires perpétuellement exposés à voir leur fortune diminuer de moitié en un jour, ne voulurent plus conrir les hazards d'une pareille fituation. En faifant de nouveaux fonds pour la reprife du commerce, ils demanderent à mettre à couvert tout ce qui leur reftoit de leur bien; de maniere que dans tous les tems, l'action eût un capital fixe, & une rente assurée. Le gouvernement confacra cet arrangement par son édit du mois d'août 1764. L'article treiziéme porte expressément, que pour affurer aux actionnaires un fort fixe, flable & indépendant de tout événement futur du commerce; il sera détaché de la portion du contrat qui se trouvoit libre alors, le fonds nécessaire pour former à chaque action un capital de 1600 livres, & un intérêt de 80 liv. sans que cet intérêt & ce capital soient tenus de répondre, en aucun cas & pour quelque cause que ce soit, des engagemens que la compagnie pourroit contracter postérieurement à cet édit.

La compagnie devoit donc pour 36020 actions & fix huitiémes, sur le pied de 80 livres par action, un intérêt de 2953660 liv. Elle payoit pour fes disférens contrats 2, 727, 506 liv; ce qui faisoir en tout 5, 681, 166 liv. de rentes perpétuelles. Les rentes viageres montoient à 3, 074, 899 livres. Ainfi la totalité des rentes viageres & perpétuelles, formoit une somme de 8,756, 065 liv. On va voir maintenant quels étoient les moyens de la compagnie, pour faire face à des engagemens fi confidérables.

Ce grand corps, beaucoup trop mêlé dans les opérations de Law, lui avoit sourni, 90,000,000 liv. A la chûte du fysteme, on lui abandonna pour son payement la vente exclusive du tabac, qui rendoit alors trois millions par an; mais il ne lui restoit aucun fonds pour son commerce. Aussi son inaction dura-t-elle jusqu'en 1726, que le gouvernement vint à son secours. La célérité de fes progrès étonna toutes les nations. L'effor qu'il prenoit, sembloit devoir l'élever an-deffus des compagnies les plus florissantes. Cette opinion, qui étoit générale, enhardiffoit les actionnaires à se plaindre de ce qu'on ne doubloit pas, qu'on ne triploit pas les répartitions. Ils crovoient, & le public croyoit avec eux, que le tréfor du prince s'enrichissoit de leurs dépouilles. Le profond mystère, sous lequel on ensevelissoit le secret des opérations, donnoit l'eaucoup de force à ces conjectures.

Le commencement des hostilités entre la France & l'Angleterre en 1744, rompit le charme. Le ministère, trop gêné dans ses assaires pour faire des sacrisces à la compagnie, l'abandonna à elle-même. On fut alors bien surpris, de voir tout prêt à s'écrouler, ce colosse, qui n'avoit point éprouvé de secousses, & dont tous les malheurs se réduisoient à la perte de deux vaisseaux d'une valeur médiocre. C'en étoit fait de son sort, si en 1747 le gouvernement ne se sût reconnu débiteur envers la compagnie de 180, 000, 000 livres, dont il s'obligeoit de lui payer à perpétuité l'intérêt au denier vingt. Cet engagement, qui devoit lui tenir lieu de la vente exclusive du tabac, est un point si important dans son histoire, qu'on ne le trouveroit pas assez éclairei, si nous ne reprenions les choses de plus haur.

L'usage du tabac, introduit en Europe après la dé-

couverte de l'Amérique, ne fit pas en France des progrès rapides. La confommation en étoit si bornée, que le premier bail, qui commença le premier décembre 1674. & qui finit le premier octobre 1680, ne rendit au gouvernement que 500, 000 livres les deux premieres années. & 600, 000 livres les quatre dernieres; quoiqu'on cût ioint à ce privilege le droit de marque fur l'étain. Cette ferme fut confondue dans les fermes générales jusqu'en 1691, qu'elle y resta encore unie; mais elle y sut comprile pour 1, 500, 000 liv. par an. En 1697, elle redevint une ferme particuliere aux mêmes conditions, julqu'en 1709, où elle reçut une a igmentation de 100, 000 livres, jusqu'en 1715. Elle ne fut alors renouvellée que pour trois années, dont les deux premieres devoient rendre 2, 000, 000 livres, & la derniere 200, 000 livres de plus. A cette époque, elle fut élevée à 4, 020, 000 livres par an; mais cet arrangement ne dura que du premier octobre 1718, au premier juin 1720. Le tabac devint marchand dans toute l'étendue du royaume, & resta fur ce pied jusqu'au premier septembre 1721. Les particuliers en firent, dans ce court intervalle, de si grandes provisions, que lorsqu'on voulut rétablir cette ferme, on ne put la porter qu'à un prix modique. Ce bail, qui étoit le onzieme, devoit durer neuf ans, à commencer du premier septembre 1721, au premier octobre 1730. Les fermiers donnoient pour les treize premiers mois, 1, 300, 000 livres; 1, 800, 000 liv. pour la feconde. année; 2, 560, 000 livres pour la troisieme année; & 3, 000, 000 liv. pour chacune des fix dernieres. Cer arrangement n'eur pas lieu; parce que la compagnie des Indes, à qui le gouvernement devoit 90, 000, 000 livres portées au tréfor royal en 1717, demanda la ferme du

tabac, qui lui avoit été alors aliénée à perpétuité, & dont des événemens particuliers l'avoient empêché de jouir. Sa requête fut trouvée juste, & l'on lui adjugea ce qu'elle follicitoit avec la plus grande vivacité.

Elle régit, par elle-même, cette ferme, depuis le premier octobre 1723, jusqu'au dernier septembre 1720. Le produit durant cet cipace, fut de 50, 083, 967 livres 11. f. 9 d.; ce qui failoit par an, 7, 154, 852. liv. 10 f. 3 d.; sur quoi il falloit déduire chaque année, pour les frais d'exploitation, 3, 042, 963 liv. 10 f. 6 d.

Ces frais énormes firent juger, qu'une affaire qui devenoit tous les jours plus confidérable, feroit mieux entre les mains des fermiers généraux, qui la conduiroient avec moins de dépenfe, par le moyen des commis qu'ils avoient pour d'autres ufages. La compagnie leur en fit un bail pour huit années. Ils s'engagerent à lui payer 7,500,000 livres pour chacune des quatre premieres années, & 8,000,000 liv. pour chacune des quatre dernieres. Ce bail fut continué fur le même pied jusqu'au mois de juin 1747, & le roi promit de tenir compte à la compagnie de l'augmentation de produit, lor qu'elle feroit connue & conflatée.

A cette époque, le roi réunit la ferme du tabac à fes autres droits, en créant & aliénant au profit de la compagnie neuf millions de rente perpétuelle, au principal de cent quatre-vingts millions. On crut lui devoir ce grand dédommagement pour l'ancienne dette de quatre-vingt-dix millions; pour l'excédent du produit de la ferme du tabac, depuis 1738 jusqu'en 1747, & pour l'indemnifer des dépenses faites pour la traite des négres, des pertes fouffertes pendant la guerre, de la rétrocession du privi-

lege

lege exclusif du commerce de Saint-Domingue, de la non-jouissance du droit de tonneau, dont le payement avoit été suipendu depuis 1731. Ce traitement a parti cependant infuffifant à quelques actionnaires, qui sont parvenus à découvrir que, depuis 1758, il s'est vendu annuellement dans le royaume, onze millions sept cent mille livres de tabac à un éeu la livre, quoiqu'il n'eûs conté d'achat que vingr-sept francs le cent pefant.

La nation penfe bien différemment. Elle a accufé les administrateurs, qui déterminerent le gouvernement à se reconnoître débiteur d'une fomme fi confidérable, d'avoir immolé la fortune publique aux intérêts d'une fociété particuliere. Un écrivain qui examineroit de nos jours fi ce reproche est ou n'est pas fondé, palleroit pour un homme oifif. Cette difeuffion est devenue très-inutile. depuis que les vraies lumieres fe font répandnes. Il suffira de remarquer que c'est avec les acus millions de rente mal-à-propos facrifiés par l'état, que la compagnie. faifoir face aux 8, 756, 1065 liv. dont elle étoit chargée ; de maniere qu'il lui restoit encore environ 244, 000 livres de revenu libre.

Il est vrai qu'elle devoit en dettes chirographaires 74, 505, 000 livres; mais elle avoit dans fon commerce, dans fa caisse ou dans ses recouvremens à faire 70 , 733 , 000 livres; fomme profque fufficance pour balancer ses dettes.

Son unique richesse consistoit donc en essets mobiliers ou immobiliers, pour environ vingt millions, & dans Pefpérance de l'extinction des rentes viageres, qui, avec le tems, devoit lui donner trois millions de revenu, donc la valeur actuelle pouvoit être affimilée à un capital libre de trente millions, de des la la colonia de la colonia de

Tome II.

Indépendamment de ces propriétés, la compagnie jouifsoit de quelques droits qui lui étoient extrêmement utiles. On lui avoit accordé le commerce exclufif du café. Le Lien genéral exigea que celui qui venoit des isles de l'Amérique, förtit de son privilége en 1736 : mais il lui fut accordé en dédommagement une somme annuelle de cinquante mille-francs qui lui fut toujours payée. Le privilége même du casé de Moka, sut détruit en 1767, le gouvernement ayant permis l'introduction de celui qui étoit tiré du levant. La compagnie n'obtint à ce sujet aucune in-

- Elle avoit éprouvé l'année précédente une privation plus sensible. On lui avoit accordé en 1720 le droit de porter seule des esclaves dans les colonies d'Amérique. Le vice de ce système ne tarda pas à se faire sentir; & il fir décidé que tous les négocians du royaume pourroient prendre part à ce trafie, à condition qu'ils ajouteroient une pistole par tête, aux treize livres qu'avoit accordées le tréfor royal. En suppoiant que les isles Françoises recevoient quinze mille noirs par an, il en réfultoit un revenu de 345, 000 livres pour la compagnie. Cet encouragement qui lui étoit donné pour un commerce qu'elle ne faifoit pas, fut supprimé en 1767; mais remplacé par un équivalent moins déraisonnable.

La compagnie, au tems de sa formation, avoit obtenu une gratification de 50 livres pour chaque tonneau de marchandises, qu'elle exporteroit, & une gratification de 75 livres pour chaque tonneau de marchandises qu'elle importeroit. Le minissère, en lui ôtant ce qu'elle tiroit des négres; porta la gratification de chaque tonneau d'exportation à 75 livres; & à 80 livres celles de chaque tonneau d'importation. Qu'on les évalue annuellement à six mille

tonneaux, & l'on trouvera pour la compagnie un produit de plus d'un million, en y comprenant les 50, 000 livres qu'elle recevoit pour les cafés.

En conservant ses revenus, la Compagnie avoit vu diminuer ses dépenses. L'édit de 1764 avoit sait passer la propriété des isles de France & de Bourbon dans les mains du gouvernement, qui s'étoit imposé l'obligation de les fortifier & de les défendre. Par cet arrangement, la Compagnie s'étoit trouvée déchargée d'une dépense annuelle de deux millions, sans que le commerce exclusif dont elle jouissoit dans ces deux colonies eut reçu la moindre atteinte.

Avec tant de moyens apparens de prospérité, la Compagnie devoit s'endetter tous les jours; parce que ses revenus & les bénéfices de son commerce n'étoient pas suffisans pour payer tout-à-la-fois les dépenses attachées à l'administration de ce commerce & celles qui tiennent à la souveraineté, dépenses qui s'élevoient ensemble à huit millions par an. Elles pouvoient même se porter plus loin, étant susceptible par leur nature de s'étendre & de s'accroître à l'infini, fuivant les vues politiques du gouvernement, qui est l'unique juge de leur importance & de leur nécessité:

Dans une situation si fâcheuse, la Compagnie ne pouvoit se soutenir que par le secours du gouvernement. Mais depuis quelque tems le confeil de Louis XV paroiffoit envifager avec indifférence l'existence de ce grand Corps. Il parut enfin un arrêt du conseil, en date du 13 août 1769, par lequel le roi suspendoit le privilége exclutif de la Compagnie des Indes, & accordoit à tous ses suiets la liberté de naviguer & de commercer au-delà du cap de Bonne-Espérance. Cependant en donnant cette

liberté inattendue, le gouvernement crut devoir y apposer quelques conditions. L'arrêt qui ouvre cette nouvelle carriere aux armateurs particuliers, les affujetit à fe munir de passeports qui doivent leur être délivrés gratuitement par les administrateurs de la Compagnie des Indes; il les oblige à faire leur retour dans le port de l'Orient, exclusivement à tout autre; il établit un droit d'indult fur toutes les marchandises provenant des Indes; droit qui, par un fecond arret du conseil rendu le fix septembre suivant, sut sixé à cinq pour cent fur toutes les marchandifes des Indes & de la Chine, & à trois pour cent sur toutes celles du cru des ifles de France & de Bourbon.

L'arrêt du 13 août, en se bornant à suspendre le privilége de la Compagnie, fembloit conserver aux actionnaires la faculté d'en reprendre l'exercice: mais ils n'en prévirent pas la possibilité; & ils se déterminerent sagement à une liquidation qui pût assurer le sort de leurs créanciers, & les débris de leur fortune.

Ils offrirent au roi de lui céder tous les vaisseaux de la Compagnie, au nombre de trente; tous les magasins & les édifices qui lui appartenoient au port de l'Orient & aux Indes ; la propriété de ses comptoirs & des aldées qui en dépendoient; tous ses essets de marine & de guerre; ensin huit cents esclaves qu'elle s'étoit réservés aux ifles. Ces objets furent évalués trente millions par les actionnaires qui demanderent en même tems le payement de 16, 500, 000 livres qui leur étoient dûs par le gouvernement.

Le roi, en agréant la cession proposée, crut devoir en diminuer le prix: non pas que les choses qui en faitoient l'objet n'eussent une valeur plus considérable encore dans

les mains de la Compagnie; mais parce qu'en passant dans celles du gouvernement, elles devenoient pour lui une charge nouvelle. Ainsi, au lieu de 46,500,000 livres demandées par les actionnaires, le prince, pour s'acquitter en totalité avec eux, créa à leur profit par son édit du mois de janvier 1770, 1, 200,000 livres de rentes perpétuelles au principal de trente millions.

Ce nouveau contrat servit d'hypothéque à un emprunt de douze millions en rentes viageres à dix pour cent, & par voie de lotterie, que la Compagnie sit dans le mois de sévrier suivant. L'objet de cet emprunt étoit de faire face aux engagemens pris pour former les dernieres expéditions: mais il ne sussilion pas encore; & dans l'impossibilité de se procurer des sonds par la voie du crédit, les actionnaires remirent au roi, dans leur assemblée du 7 avril 1770 toutes leurs propriétés, à l'exception du capital hypothéqué aux actions.

Les principaux objets compris dans cette nouvelle ceffion confistoient dans l'extinction de 4, 200, 000 livres de rentes viageres; dans la partie du contrat de neuf millions qui excédoit le capital des actions; dans l'hôtel de Paris; dans les marchandises des Indes attendues en 1770. & 1771, présumées devoir s'élever à 26, 000, 000 liv. & ensin dans trois ou quatre millions de créances à exercer sur des débiteurs la plupart folvables, aux Indes, aux isles de France & de Bourbon, à Saint-Domingue. Les actionnaires s'engageoient en même tems à fournir au roi une somme de 14, 768, 000 livres, par la voie d'un appel qui sut sixé à 400 liv. par action. Le ministère, en acceptant ces divers arrangemens, s'engagea de son côté à payer toutes les rentes perpétuelles & viageres constituées par la Compagnie; tous les autres engagemens,

qui montoient à environ quarante-cinq-millions; toutes les penfions & demi-foldes qu'elle avoit accordées, & qui formoient un objet annuel de quatre-vingt mille francs; enfin à fupporter tous les frais & tous les rifques d'une liquidation qui, néceflairement, devoit durer plufieurs années.

Le roi, en même tems porta à 2500 livres, produifant 125 livres de rente, le capital de l'action, qui par l'édit du mois d'août 1764, avoit été fixé à 1600 livres de principal, produifant une rente de 80, liv. La nouvelle rente de 125 livres fut affinjétie à la retenue du dixième; & il fut décidé que le produit de ce dixième feroit employé annuellement au rembourfement des actions par la voie du fort, fur le pied de leur capital de 2500 livres; de maniere que la rente des actions rembourlées accroîtroit le fond d'amortissement jusqu'au parfait remboursement de la totalité des actions.

Ces conditions respectives se trouvent consignées dans un arrêt du conseil, du 8 avril 1770, portant homologation de la délibération prise la veille dans l'assemblée générale des actionnaires, & revêtu de lettres patentes en date du 22 du même mois. Au moyen de ces arrangemens, l'appel a été fourni, le tirage pour le remboursement des actions au nombre de deux cents vingt, a été fait chaque année, & les dettes chyrographaires de la Compagnie ont été fidelement acquittées à leur échéance.

Il est déscrite, d'après ces détails, de se former une idée précise de la maniere d'être actuelle de la Compagnie des Indes, & de l'état légal du commerce qu'elle exerçoit. Cette Compagnie, aujourd'hui sans possessions, sans mouvement, sans objet, ne peut pourtant pas être regardée comme absolument détruite;

puisque les actionnaires se sont réservés en commun le capital hypothéqué de leurs actions, & qu'ils ont une caisse particuliere & des députés pour veiller à leurs intérêts. D'un autre côté, le privilége a été suspendu, mais il n'a été que suspendu; & il n'est point compris au nombre des objets cédés au roi par la compagnie. La loi qui l'a établie subsiste encore; les vaisseaux qui partent pour les mers des Indes ne peuvent s'expédier qu'à la faveur d'une permission délivrée au nom de la Compagnie. Ainfi la liberté accordée n'est qu'une liberté précaire; & si les actionnaires demandoient à reprendre leur commerce, en osfrant des fonds sussifians pour en assurer l'exploitation, ils en auroient incontessablement le droit, fans qu'il sût besoin, d'une loi nouvelle. Mais, à l'exception de ce droit apparent, qui dans le fait est comme non-existant, par l'impuissance où font les actionnaires de l'exercer, tous leurs autres droits, toutes leurs propriétés, tous leurs comptoirs ont passé dans les mains du gouvernement. Parcourons rapidement ces possèssions, en commençant par le Malabar.

Entre le Canara & le Calicut, est une contrée qui a dix-huit lieues d'étendue sur la côte, & sept ou huit au Situation plus dans les terres. Le pays, extrêmement inégal, est des Francouvert de poivriers & de cocotiers. Il est partagé en jois à la plufieurs petits diffriets, foumis à des feigneurs Indiens, côte de tous yassaux de la maison de Colastry. Le chef de cette famille Bramine doit borner fon attention à ce qui peut întéresser le culte des dieux. Il seroit au-dessous de lui de le livrer à des foins profanes, & c'est son plus proche parent qui tient les rênes du gouvernement. L'état est partagé en deux provinces. Dans la plus confidérable,

nommée l'Irouvenate, on voit le comptoir Anglois de Tallichery, & le comptoir Hollandois de Cananor. Ces deux nations s'en partagent le poivre, de maniere que la premiere en tire ordinairement quinze cens mille livres pefant, & qu'il n'en reste guère que cinq cens mille pour sa rivale.

C'est dans la seconde province, appellée Cartenate, & qui n'a que cinq lieues de côte, que les François furent appellés en 1722. On avoit en vue de s'en servir contre les Anglois; mais un accommodement avant rendu leur fecours inutile, ils fe virent forcés d'abandonner un poste qui leur donnoit des espérances. Le ressentiment & l'ambition les ramenerent en plus grand nombre en 1725, & ils s'établirent, l'épée à la main, sur l'embouchure de la riviere de Mahé. Cet acte de violence n'empêcha pas qu'ils n'obtinssent du seul prince qui régissoit ce canton, le commerce exclusif du poivre. Une faveur si utile donna naissance à une colonie, composée de six mille Indiens. Ils cultivoient 6350 cocotiers, 3967 arequiers, & 7762 poivriers. Tel étoit cet établiffement, lorsque les Anglois s'en rendirent les maîtres ¢11 1760.

L'esprit de destruction qu'ils avoient porté dans leurs autres conquêtes, les suivit à Mahé. Leur projet étoit de démolir les maisons, & de disperser les habitans. Le souverain du pays réussit à les faire changer de résolution. Tout sur fauvé, excepté les sortifications. En rentrant dans leur comptoir, les François ont trouvé les choses telles à peu-près qu'ils les avoient laissées. Il leur convient d'assurer leur état; il leur convient de l'améliorer.

Mahé est dominé par des hauteurs, sur lesquelles qu

avoit élevé cinq forts qui n'existent plus. C'étoit beaucoup trop d'ouvrages; mais il est indispensable de prendre quelques précautions. On ne doit pas rester perpétuellement exposé à l'inquiétude des Naïrs, qui ont été autresois tentés de piller, de détruire la colonie, & qui pourroient bien encore avoir la même intention, pour se jetter dans les bras des Anglois de Tallichery, qui ne sont éloignés que de trois milles.

Indépendamment des postes que la sûreté de l'intérieur exige, il est nécessaire de fortisser l'entrée de la riviere. Depuis que les Marattes ont acquis des ports, ils infessent la mer Malabare par leurs pirateries. Ces brigands tentent même des descentes, par-tout où ils comptent faire du butin. Mahé ne seroit pas à l'abri de leurs entreprises, s'il y avoit de l'argent ou des marchandises sans désense qui pussent exciter leur cupidité.

Les François fe dédommageroient aifément des dépenses qui auroient été faites, s'ils conduifoient leur commerce avec activité & intelligence. Leur comproir est le mieux placé de tous pour l'achat du poivre. Le pays leur en fourniroit deux millions cinq cens mille livres pefant. Ce que l'Europe ne confommeroit pas, ils l'envoyeroient à la Chine, dans la mer Rouge, & dans le Bengale. La livre de poivre ne leur reviendroit qu'à douze fols, & ils nous la vendroient vingt-cinq ou trente.

Ce bénéfice, confidérable par lui-même, seroit groffi par reelui qu'on pourroit faire sur les marchandises d'Europe qu'on porteroit à Mahé. Les spéculateurs auxquels ce comptoir est le mieux connu, jugent qu'il sera aisé d'y débiter annuellement quatre cens milliers de fer, deux cens milliers de plomb, vingt-cinq milliers de cuivre,

deux mille fufils, vingt mille livres de poudre, cinquante ancres ou grappins, cinquante balles de drap, cinquante mille aumes de toile à voile, une affez grande quantité de vif-argent, & environ deux cens barriques de vin ou d'eau-de-vie, pour les François établis dans la colonie, ou pour les Anglois qui font au voifinage. Ces objets réunis produiront au moins 384,000 livres, dont 153,600 livres feront gain, en fuppofant un bénéfice de quarante pour cent. Un autre avantage de cette circulation, c'est qu'elle entretiendra toujours dans ce comptoir des fonds, qui le mettront en état de se procurer les productions du pays dans les faisons de l'année où elles font à meilleur marché.

Le plus grand obflacle que le commerce peut tronver, c'est la douane établie dans la colonie. La moitié de cet impôt génant appartient au souverain du pays, & a été toujours un principe de dissension. Les Anglois de Tallichery qui éprouvoient le même dégoût, ont réusti à se procurer de la tranquillité. On pourroit, comme eux, se rédimer de cette contrainte, par une reute sixe & équivalente. Mais pour y déterminer le prince, il faudroit commencer par lui payer les sommes qu'il a prétées, & ne lui plus resuser le tribut auquel on s'est engagé, pour vivre paisiblement sur ses possessions. Il n'est pas si aisé de disposer savorablement les choses dans le Bengale.

XVII. La France s'est obligée, par le traité de 1763, à ne Situation point ériger de fortifications, à n'entretenir aucunes aétuelle des Frantroupes dans cette riche & vaste contrée. Les Anglois, sois dans le qui y exercent la souveraineté, ne permettront jamais qu'on s'écarte de la loi qu'ils ont imposée. Ainsi Chandernagor, qui avant la dernière guerre comptoit soixante

mille ames, & qui n'en a maintenant que vingt-quatre mille, est, & sera toujours un lieu entierement ouvert.

A ce malheur d'une situation précaire, se joignent des vexations de tous les genres. Peu content des préférences que lui affure une autorité fans bornes , l'Anglois s'est porté à des excès crians. Il a infulté les loges des Francois; il leur a enlevé les ouvriers qui lui convenoient; il a déchiré fur le métier même, les toiles qui leur étoient destinées; il a voulu que les manufactures ne travaillaffent que pour lui, durant les trois mois les plus favorables; il a ordonné que les cargaifons feroient choifies & complettées, avant qu'on pût rien détourner des atte-Jiers. Le projet imaginé par les François & les Hollandois réunis, de faire un dénombrement exact des tifferands, & de se contenter ensemble de la moitié, tandis que l'Anglois jouiroit feul du refte, a été regardé comme un outrage. Ce peuple dominateur a pouffé ses prétentions julqu'à vouloir que ses facteurs pullent acheter dans Chandernagor même; & il a fallu fe foumettre à cette dure loi, pour ne se pas voir exclu des marchés de tout le Bengale. En un mot, il a rellement abusé de l'injuste droit de la victoire, que les philosophes pourroient être tentés de faire des vœux pour la ruine de fa liberté, fi les peuples n'étoient pas cent fois plus oppresseurs & plus eruels encore fous le gouvernement d'un feul homme, que dans les possessions d'un gouvernement tempéré par l'influence de la multitude.

Tout le tems que les chofes resteront sur le pied où elles font dans cette opulente partie de l'Ane, les Francois y éprouveront perpétuellement des dégoûts, des lumiliations, fans qu'il en puisse résulter aucun avantage solide & permanent pour leur commerce. On sortiroit de

cet état d'opprobre, si l'on pouvoit échanger Chandernagor pour Chatigam.

Chatigam est situé sur les cousins d'Arrakan. Les Portugais, qui dans le tems de leur prospérité, cherchoient à occuper tous les postes importans de l'Inde, y formerent un grand établissement. Ceux qui s'y étoient sixés, secouerent le joug de leur patrie, après qu'elle sut passée sous la domination Espagnole, & se firent corsaires plutôt que d'être esclaves. Ils désolerent long-tems par leurs brigandages les côtes & les mers voisines. A la sin, les Mogols les atraquerent, & severent sur leurs ruines une colonie assez puissant pour empêcher les irruptions que les peuples d'Arrakan & du Pégu auroient pu être tentés de saire dans le Bengale. Cette place tentra alors dans l'obseurité, & n'en est fortie qu'en 1758, lorsque les Anglois s'y sont établis.

Le climat en est sain, les eaux excellentes, & les vivres abondans: l'abord y est facile, & l'ancrage sur. Le continent & l'isle de Sandiva lui forment un assez bon port. Les rivieres de Barrempoèter & de l'Ecki, qui sont des bras du Gange, ou qui du moins y communiquent, rendent saciles ses opérations de commerce. Si Chatigam est plus éloigné de Patna, de Cassimbazar, de quelques autres marchés, que les colonies Européennes de la riviere d'Ougly, elle est plus proche de Jougdia, de Daca, de toutes les manusactures du bas sleuve. Il est indissérent que les grands vaisseaux puissent ou ne puissent pas entrer de ce côté-là dans le Gange, puisque la navigation intérieure ne se fait jamais qu'avec des bateaux.

Quoique la connoiflance de ces avantages, eût déterminé l'Angleterre à s'emparer de Charigam, nous pensons qu'à la derniere paix, elle l'auroit cédé aux François, pour être débarrassée de leur voisinage dans les lieux pour lesquels l'habitude lui avoit donné plus d'attachement. Nous présumons même qu'elle se seroit désissée pour Chatigam, des conditions qui font de Chandernagor un lieu tout-à-sait ouvert, & qui impriment sur ses possesseurs un opprobre plus nuisible qu'on ne croit aux spéculations de commerce. C'est une profession libre. La mer, les voyages, les risques, & les vicissitudes de la fortune, tout lui inspire l'amour do l'indépendance. C'est-là son ame & sa vie : dans les entraves, elle languit, elle meurt.

L'occasion est peut-être favorable, pour s'occuper de l'échange que nous indiquons. Quelques tremblemens de terre qui ont renversé les fortifications que les Anglois avoient commencé à élever, paroissent les avoir dégoutés d'un lieu pour lequel ils avoient montré de la prédilection. Cet inconvénient est encore préférable pour les François, à celui d'une ville fans force. Il vaut mieux avoir à lutter contre la nature que contre les hommes, & s'expoler aux seconsses de la terre qu'aux insultes des nations. Heureusement les François gênés dans le Bengale, trouvent quelques dédommagemens dans une situation plus avantageuse au Coromandet.

Au Nord de cette immense côte, la France occupe Yanon, dans la province de Ragimendry. Ce comptoir Situation sans territoire, situé à neuf milles de l'embouchure de la aftuelle riviere d'Ingerom, fut autrefois slorissant. De fausses vues çois à la côle firent négliger vers l'an 1748. Cependant on y pour-te de Cororoit acheter pour quatre à cinq cens mille livres de marchandifes, parce que la fabrication des bonnes & belles toiles est considérable dans le voisinage. Quelques expériences heureuses, prouvent qu'on y peut trouver un débouché avantageux pour les draps d'Europe. Le commerce y seroit plus lucratif, si l'on n'étoit obligé d'en partager le bénésice avec les Anglois, qui ont un peut établissement à deux milles seulement de celui des François.

Cette concurrence est bien plus sumelle encore à Mazulipatam. La France réduite, dans cette ville qui reçut antresois ses loix, à la loge qu'elle y occupoit avant 1749, ne peut pas soutenir l'égalité contre la Grande-Bretagne, à laquelle il faut payer des droits d'entrée & de sortie, & qui obtient d'ailleurs dans le commerce toute la faveur qu'entraîne la souveraineté. Aussi toutes les spéculations des François se bornent-elles à l'achat de quelques mouchoirs sins, de quelques autres toiles, pour la valeur de 150, ooo livres. Il faut se former une autre idée de Karical.

Cette ville fituée dans le royaume de Tanjaout, fur une des branches du Colram, qui peut recevoir des bâtimens de 150 tonneaux, fut cédée en 1738 à la compagnie par un roi détrôné qui cherchoit de l'appui par-tout. Ses affaires s'étant rétablies avant que les engagemens euffent été remplis, il rétracta le don qu'il avoit fait. Un Nabab attaqua la place avec son armée, & la remit en 1739 aux François, dont il étoit ami. Dans ces circonstances, le prince ingrat & perfide fut étranglé par les intrigues de ses oncles; & son successeur, qui avoit hérité de ses ennemis comme de son trône, voulut se concilier une nation puissante, en la confirmant dans fa possciffion. Les Anglois s'étant rendus maîtres de la place en 1760, en firent fauter les fortifications. Elle fut depuis restituée aux François, qui y rentrerent en 1765.

Dans l'état actuel, Karical est un lieu ouvert, qui peut avoir quinze mille habitans, la plupart occupés à sabriquer des mouchoirs communs, & des tosses propres à l'usage des naturels du pays. Son territoire, considérablement augmenté par les concessions qu'avoir saites en 1749 le roi de Tanjaour, est redevenu ce qu'il étoit dans les premiers tems, de deux lieues de long sur une dans sa plus grande largeur. De quinze addées qui le couvrent, la seule digne d'attention, se nomme Tiranoulé-Rayenpatnam: elle n'a pas moins de vingt-cinq mille ames. On y fabrique, on y peint des perses médiocrement sines, mais convenables pour Batavia & les Philippines. Les Choulias, Mahométans, ont de petits bâtimens, avec lesquels ils sont le commerce de Ceylan, & le cabotage.

La France peut tirer tous les ans de cette possession, deux cens bales de toiles ou de mouchoirs propres pour l'Europe, & beauconp de riz pour l'approvisionnement de ses autres colonies.

Toutes les marchandifes achetées à Karical, à Yanon, à Mazulipatam, font portées à Pondichery, chef-lieu de tous les établissemens François dans l'Inde.

Cette ville, dont les commencemens furent si foibles, acquit avec le tems, de la grandeur, de la puisfance, & un nom fameux. Ses rues, la plupart fort larges, & tontes tirées au cordeau, étoient bordées de deux rangs d'arbres, qui domnoient de la fraicheur, même au milieu du jour. Une mosquée, deux pagodes, deux églifes, & le gouvernement, regardé comme le plus magnifique éditice de l'Orient, étoient des monumens publics dignes d'attention. On avoit construit en 1704 une petite citadelle, qui étoit devenue inutile,

depuis qu'il avoit été permis de bâtir des maisons tout autour. Pour remplacer ce moyen de désense, trois côtés de la place avoient été fortifiés par un rempart, un sossé, des bastions, & un glacis imparfait dans quelques endroits. La rade étoit défendue par des bat-

teries, judiciensement placées.

La ville, dans une circonférence d'une grande lieue, contenoit foixante-dix mille habitans. Quatre mille étoient Européens, Metis ou Topasses. Il y avoit au plus dix mille Mahométans; le reste étoit des Indiens, dont quinze mille étoient chrétiens, & les autres, de dix-sept ou dixhuit castes dissérentes. Trois aldées dépendantes de la place, pouvoient avoir dix mille ames.

Tel étoit l'état de la colonie, lorsque les Anglois s'en rendirent les maîtres dans les premiers jours de 1761, la détruisirent de sond en comble, & en chasserent tous les habitans. D'autres examineront peut-etre, si le droit barbare de la guerre pouvoit justifier toutes ces horreurs. Nous détournerons les yeux de tant de cruautés commises par un peuple libre, magnanime, éclairé, pour ne parler que de la réfolution que la France a prise de rétablir Pondichery, & d'en faire de nouveau le centre de son commerce. Tout justifie la sagesse de ce choix.

La ville privée de port, comme toutes celles qui ont été bâties sur la côte de Coromandel, a sur les autres l'avantage d'une rade beaucoup plus commode. Les vaiffeaux peuvent mouiller près du rivage, fous la protection du canon des fortifications. Son territoire qui a trois lieues de long sur une de large, n'est qu'un sable stérile sur le bord de la mer; mais dans sa plus grande partie, il est propre à la culture du riz, des légumes, & d'une racine nommée chaya, qui fait les cou-

leurs.

leurs. Deux foibles rivieres qui traversent le pays, inutiles à la navigation, ont des eaux excellentes pour les teintures, pour le bleu singuliérement. A trois milles au Nord-Est de la place, s'éleve cent toises au-destius de la mer, un côteau, qui fert de guide aux navigateurs à sept ou huit lienes de distance, avantage inestimable sur une côte généralement trop basse. A l'extrémité de cette hauteur, est un valte étang creufé depuis plusieurs siécles. & qui après avoir rafraichi & fertilifé un grand territoire, vient arrofer les environs de Pondichery, Enfin, la colonie est favorablement fituée, pour receyoir les vivres & les marchandifes du Carnate, du Mayffour, & du Tanjaour.

Tels sont les puissans motifs qui ont déterminé la France à la réédification de Pondichery. Auffi-tôt que fes agens parurent le 11 d'avril 1765, on vit accourir les infortunés Indiens, que la guerre, la dévastation & la politique, avoient difperfés. Au commencement de 1770; il s'en trouvoit vingt-sept mille qui avoient relevé les ruines de leurs anciennes habitations. Le préjugé où ils font élevés, qu'on ne peut être heureux qu'en mourant dans le lieu où l'on a reçu le jour; ce préjugé fi doux à conferver, si utile à nourrir, ne permet pas de douter qu'ils ne reviennent tous, aussi-tôt que la ville sera fermée. Les tillerands, les teinturiers, les peintres, les marchands, ceux qui ont quelque chofe à perdre, n'attendent que cette sûreté pour fuivre leur inclination.

Dans l'état actuel, les comptoirs François dans l'Inde content beaucoup & rendent peu. Malheureusement on n'est pas dédommagé par les illes de Bourbon & de France, qui ne font pas arrivées au dégré de profpérité qu'on devoit attendre.

Tome II.

XIX. Situation
2ctuelle plus long-tems l'imagination que l'industrie de ses posdes Frangois a l'isle
de France, en pouvoit saire.

Les uns vouloient qu'elle fût un entrepôt, où viendroient aboutir toutes les marchandises qu'on tireroit des Indes. Elles devoient y être portées fur des bâtimens du pays, & verlées enfuite dans des vaisseaux François, qui ne pousseroient jamais leur navigation plus loin. Cet arrangement offroit le double avantage; & de l'économie, puifque la folde & la nourriture des matelots Indiens ne coûtent que peu; & de la confervation des équipages Européens, fouvent détruits par la longueur des voyages, plus fouvent encore par l'intempérie du climat, fur-tout dans le Bengale & dans l'Arabie. Ce système, auquel on auroit dû peut-être s'arrêter, fut regardé comme impraticable, à cause de la nécessité supposée de promener dans les mers d'Asie un pavillon formidable, pour prévenir ou pour réprimer les vexations qui souvent v sont à craindre.

Une nouvelle combinaison occupa les esprits. On conjectura qu'il pourroit etre utile d'ouvrir aux habitans de l'isle de France, le commerce des Indes, qui leur avoit été d'abord interdit. Les désenseurs de cette opinion, soutenoient qu'une pareille liberté seroit une source séconde de richesses pour la colonie, & par conséquent pour la métropole. Ils pouvoient avoir raison, mais les expériences ne surent pas heureuses; & sans examinet si cette innovation avoit ou n'avoit pas été judicieusement conduite, l'isle sut sixée à l'état d'un établissement purement agricole.

Ce nouvel ordre de choses occasionna de nouvelles

fantes. On fit passer d'Europe dans la colonie, des hommes qui n'avoient ni le goût ni l'habitude du travail. Les terreins furent diffribués au hazard, & fans distinguer ce qui devoit être défriché de ce qui ne le devoit pas être. Des avances furent faites au cultivateur, non en proportion de son industrie, mais de la protection qu'il avoit fû fe ménager dans l'administration. La compagnie qui gagnoit cent pour cent sur les marchandifes qu'elle tiroit d'Europe, & einquante pour cent sur celles qui lui venoient de l'Inde, exigea que les productions du pays fussent livrées à vil prix dans fes magafins. La tyrannie des corvées , fans objet & fans mefure, aggrava les excès du monopole. Pour comble de matheur, le corps qui avoit concentré dans fes mains tous les pouvoirs, manqua aux engagemens ou'il avoit pris avec fes fujets, ou fi I'on veut avec fes efclaves.

Sous un pareil gouvernement, toute espece de bien étoit impossible. Rien ne marchoit d'un pas ferme & foutenu. Le coton, l'indigo, le facre, le rocou, le poivre, le thé, le cacao : tout fut effayé, mais avec cette légéreté qui ne permet aucun fuccès. En courant après des chimeres, on négligea les cultures effentielles. Quoiqu'il y cût en 1765 dans la colonie 1469 blancs, non compris les troupes ; 587 Indiens ou négres libres; 11881 efclaves; fes productions ne s'élevoient pas audeffus de 320650 livres pefant de bled, de 474030 liv. de riz, de 1570040 liv. de maiz, de 142700 livres de haricots, de 135500 livres d'avoine. Les observateurs qui vovoient l'agriculture de l'ifle de France, ne la trouvoient pas fort différente de celle qu'ils avoient appercue parmi les Sauvages.

Depuis que cette isle est entre les mains du gouvernement, il s'y est fait quelques changemens nules. La culture du café établie depuis long-tems à Bourbou , y a été introduite. C'est avec un tel succès, qu'on ne dél'espere pas d'y en recueillir un jour fix à tept millious de livres, fi le tems, & une administration éclairée, y réuniffent jamais les moyens d'exploitation, fans lefquels it est impossible qu'aucune colonie puisse prospèrer. A cet

elpoir s'en est joint un autre depuis peu-

Personne n'ignore que les Hollandois s'enrichissent depuis deux fiécles par la vente du girofle & de la muicade. Pour s'en approprier le commerce exclufif, ils ont mis aux fers on extermine le peuple qui possédoit ces épiceries. Dans la crainte même d'en voir diminuer le prix dans leurs propres mains, ils ont extirpé la plupart des arbres, & fouvent brûlé le fruit de ceux qu'ils ont confervés. Cette avidité cruelle, dont les nations fe font fi fouvent indignées, révoltoit finguliérement M. Poivre, qui avoit parcouru l'Afie en naturalifle & en philofophe. It a profité de l'autorité qui lui étoit confiée à l'îsle de France, pour faire chercher dans les parties les moins fréquentées des Moluques, ce que l'avarice avoit dérobé jufqu'ici à l'activité. Le fuccès a couronné les travaux des navigateurs hardis & intelligens, dans lefquels il avoit placé la confiance.

Le 24 Juin 1770 il a été porté dans l'ille de France quatre cents plants de muicadiers ; dix mille noix mulcades ; ou germées ou propres à germer ; foixante-dix plants de giroffiers; une caiffe de baies de giroffe, dont quelques-unes étoient germées & hors de terre.

Ces richesses ont été distribuées aux colons, pour elfayer tous les terreius, toutes les expolitions. La plupart des plantes ont péri, & il est vraisemblable que les autres ne porteront point de fruit. Mais quoiqu'il arrive, l'isle de France devra être toujours regardée comme le plus heureux présent de la nature, pour une nation qui voudra faire le commerce de l'Asie.

Elle est située dans les mers d'Afrique, mais à l'entrée de l'Océan Indien. Un peu écartée de la route ordinaire, elle en est plus sure du secret de ses armemens. Ceux qui la desireroient plus près de notre continent, ne voient pas, qu'il feroit alors impossible de se porter en un mois au Malabar, au Coromandel, & en deux mois au plus dans les golfes les plus éloignés; avantage ineffinable pour un peuple qui n'a aucun port dans l'Inde. La position de cette isle, située à la hauteur des côtes arides & brûlantes de l'Afrique, ne l'empêche pas d'être tempérée & faine. Le fol, quoique pierreux, est assez fertile. L'expérience a prouvé qu'il pouvoit donner la plupart des choses nécessaires aux besoins, aux délices même de la vie. Ce qui pourroit lui manquer fera fourni par Madagascar, qui a des vivres abondans, & par Bourbon. où des mœurs encore simples ont maintenu le goût de l'agriculture. Le fer qu'on ne trouveroit pas dans ces deux isles, elle le tire de ses propres mines,

La Grande-Bretagne voit d'un œil chagrin dans les XX, mains de ses rivaux, une possession où l'on peut prépa- Il convient rer la ruine de ses prospérités d'Asie. Dès les premieres versailles hostilités entre les deux nations, elle dirigera sûrement de sortiser tous ses essorte une colonie qui menace la source l'isse de se plus riches trésors. Quel malheur pour la France si l'ordiche-ry, si elle s'en laissoit dépouiller!

Cependant que ne faut-il pas craindre quand on voit dre part au que jusqu'ici il n'y a point eu de projet fixe pour forți- commerce des Indes.

fier cette ifle; que les moyens ont toujours manqué, ou qu'ils ont été mal employés; que d'année en année, le ministère de Louis XV a attendu, pour prendre un parti, les dépêches des administrateurs, comme l'en attend le retour d'un courrier de la frontiere. Loin de pouvoir penser que les assaillaillans trouveroient une résistance insurmontable, on est réduit à craindre qu'ils ne fissent réussir leur projet par les seuls moyens que l'indepeut leur fournir, sans aucun secours d'l'unope.

Il est tems de tout dire. Quand on parcourt les côtes de l'isle de France, on est tout étonné de la trouver accessible pour des bateaux dans tous les points de sa circonférence. Malgré les récifs qui l'environnent, il y a plusieurs baies où un débarquement de troupes peut être exécuté de vive force sous la protection du seu des vaisseaux.

Dans les parties de l'ifle où les navires font obligés de fe tenir le plus au large, les récifs laissent entr'eux & la terre une mer calme & tranquille, où des bateaux peuvent manœuvrer la nuit sans le plus petit risque.

Si dans certains endroits il se trouve entre les réciss & la terre trop peu d'eau pour que les bateaux y abordent, le débarquement se fait alors avec de l'eau jusqu'à mijambe. Le calme qui regne entre la terre & les réciss, ne laisse rien à craindre à l'assaillant dans une telle manœuvre. La retraite n'en est que plus sûre en cas de résistance, & les bateaux que plus en sûreté pendant l'opération.

Telle est, sans exception, l'idée qu'il faut se former de l'isle de France; parce que s'il se trouve une pointe où un bateau ne puisse pas aborder, l'obstacle cesse à vingt toises à droite ou à gauche. Ainsi l'ennemi ne sera

jamais un débarquement de vive force, que par ignorance ou par préfomption. Dans l'impossibilité où seront les défenseurs de garder toute une circonférence de quarante lieues, il aura toujours un sien pour y débarquer sans obstacle.

Durant la derniere guerre, on avoit élevé autour de l'isle des batteries, dont les feux directs sur la mer n'avoient pour objet, que de tirer sur les vaisseaux mouillés au large, ou passant à la voile. Des ingénieurs plus éclairés ont reconnu que ces batteries élevées à grands frais, partageroient inutilement les forces, demeureroient ellesmêmes sans désense comme sans utilité, & qu'elles ne résisteroient pas au seu des vaisseaux que les meilleures fortifications ne peuvent soutenir. On a pris le parti de les abandonner, mais sans leur rien substituer.

Le port du Nord-Ouest est le chef-lieu de l'isse, & doit être le principal objet de l'ennemi dans les dispositions d'atraque. La nature du terrein ne permet pas de le fortifier assez pour qu'il puisse foutenir un siège. Il faudroit le mettre à l'abri d'un coup de main, & fortisser dans l'intérieur du pays un point intermédiaire, d'où l'on pût porter rapidement par des communications bien ménagées, les forces de la colonie par tout où elles pourroient être nécessaires.

Avec un tel établiflement pour derniere reffource, il faudra que l'ennemi livre cent combats pour s'emparer de l'ifle. Il n'en viendra pas même à bout fi les chemins ouverts au milieu des bois pour aller du centre à la circonférence, ont éré pratiqués avec un tel art, qu'en donnant toute facilité aux défenseurs pour fe porter au rivage, ils aient réfervé à l'ennemi les difficultés pour pénétrer au centre. La nature du pays en fournit les

moyens : par-tout elle offre des ravins qu'il fant paffer. des montagnes qu'il faut tourner. Il est aifé de faisir les points favorables.

Cependant il y a un rapport si nécessaire & si absolu entre l'isle de France & Pondichery, que ces deux possessions sont absolument dépendantes l'une de l'autre; car sans l'isle de France, il n'y a point de protection pour les établissemens de l'Inde ; & sans Pondichery , l'isle de France fera exposée à l'invasion des Anglois par l'Afie comme par l'Europe.

L'isle de France & Pondichery, considérés dans leurs rapports nécessaires, feront leur sûreté respective. Pondichery protégera l'ifle de France par sa rivalité avec Madras, que les Anglois feront toujours obligés de couvrir de leurs forces de terre & de mer; & réciproquement l'isle de France sera toujours prête à porter du secours a Pondichery, ou à agir offensivement selon les circonstances.

D'après ces principes, rien de si presse que de mettre Pondichery en état de défense. Depuis 1764, les intérêts particuliers qui croisent l'intérêt général, ont laissé à déterminer à quel plan de fortifications il falloit s'arrêter fur cette place importante. On a déja dépenfe des fonds affez confidérables pour cet objet, & ils l'ont été inutilement, parce qu'ils ont été fuccessivement employés à des systèmes contraires, Il seroit superflu de s'appelantir sur les Les Fran- inconvéniens de ces éternelles irréfolutions.

çois folide Lorsque l'isle de France & Pondichery seront arrivés au ment éta-

XXI.

blis dans point de force où il convient de les porter, on pourra l'Inde for-s'occuper sérieusement du commerce qui a cesse d'exister Pétat d'op au moment où il est devenu libre. A la vérité, les expépression où ditions pour la Chine ont continué, les expéditions pour nentles An les isles de France & de Bourbon se sont même multiglois.

plices: mais à l'exception d'un ou deux armemens qui tiennent à des circonstances particulieres, aucun négociant raisonnable n'a envoyé ses fonds au Malabar, au Coromandel, au Bengale; & le petit nombre des armateurs inconsidérés qui ont ofé le tenter, ont péri misérablement. Il en devoit être ainsi, sans qu'on en puisse rien conclure en faveur des priviléges exclusifs.

On peut se souvenir que la destruction de la compagnie, qui seroit arrivée d'elle-même, sut précipitée par la cupidité & par la haine. La politique, qui n'avoit aucune part à la révolution, n'avoit pas préparé d'avance l'action du commerce public, qui devoit remplacer le privilége exclusif. Ce passage subit ne pouvoit être suivi d'aucun succès. Avant d'essayer de ce nouveau régime, il auroit fallu substituer insensiblement & par dégrés, les négocians particuliers à la compagnie. Il auroit fallu les mettre à portée d'acquérir des connoissances positives sur les dissernances branches d'un commerce jusqu'alors inconnu pour eux. Il auroit fallu leur laisser le tems de former des liaisons dans les comptoirs. Il auroit fallu les favoriser, & pour ainsi-dire les conduire dans les premieres expéditions.

Disons plus. Toutes ces précautions n'auroient pas encore suffi, pour assurer les opérations des négocians François dans l'Inde. Il étoit impossible de lutter avec succès contre l'Anglois, qui, maître de tout & par-tout, auroit pour les faire échouer, les facilités que donne la puissance, & les principes relâchés qu'inspire la prospérité. Ainsi, de quelque maniere & sous quelque forme que le commerce de France sût exploité, c'étoit une suite nécessaire de la situation des choses qu'il éprouvât les plus grands malheurs. Les contrariétés seroient moindres, sans donte, si la cour de Versailles mettoit ses établisses.

mens de l'Inde en état d'accorder une protection que le fouverain doit à ses sujets, dans toute l'étendue de sa domination. Elles seroient encore moindres, si le ministère Britannique veilloit à l'exécution des traités avec la sermeté qu'exige la justice. Mais il n'y a que le rétablissement de la balance qui puisse finir essicaement une oppression qui déshonore également la nation qui la sousse, & celle qui la permet; & cet équilibre ne peut malheureusement s'établir que par la guerre.

Loin, & à jamais loin de nous toute idée qui tendroit à rallumer les sambeaux de la discorde. Que plutôt la voix de la philosophie & de la raison se fasse entendre des maîtres du monde. Puissent tous les souverains, après tant de siècles d'erreur, présèrer la vertueule gloire de faire un petit nombre d'heureux, à l'ambition frénétique de dominer sur des régions dévastées & des cœurs ulcerés! Puissent tous les hommes devenus frères, s'accoutumer à regarder l'univers, comme une seule famille rafsemblée sous les yeux d'un pere commun! Mais ces vœux de toutes les ames éclairées & sensibles, parostront des rèves dignes de pitié, aux ministres ambitieux qui tiennent les renes des empires. Leur inquiette activité continuera à taire répandre des torrens de sans.

Ce feront de miférables intérêts de commerce, qui mettront de nouveau les armes à la main des François & des Anglois. Quoique la Grande-Bretagne dans la plupart des guerres, ait pour but principal de détruire l'induffrie de fes voifins, & que la fupériorité de fes forces navales nourriffe cette elpérance tant de fois trompée, on peut prédire qu'elle chercheroit à éloigner les foudres & les ravages des mers d'Afie, où elle auroit fi peu à gagner & tant à perdre. Cette puissance n'ignore pas les vœux se-

crets qui se forment de toutes parts, pour le renversement d'un édifice qui oflusque tous les autres de son ombre. Le Souba du Bengale est dans un désespoir secret, de n'avoir pas même une apparence d'autorité. Celui du Decan ne se console pas de voir tout son commerce dans la dépendance d'une nation étrangere. Le Nabab d'Arcate n'est occupé qu'à diffiper les défiances de fes tyrans. Les Marattes s'indignent de trouver par-tout des obstacles à leurs rapines. Toutes les puissances de ces contrées ou portent des fers, ou se croient à la veille d'en recevoir. L'Angleterre voudroit-elle que les François devinssent le centre de tant de haînes, se missent à la tête d'une ligne universelle? Ne peut-on pas prédire, au contraire, qu'une exacte neutralité pour l'Inde, feroit le parti qui lui conviendroit le mieux, & qu'elle embrasseroit avec le plus de joie.

Mais ce système conviendroit-il également à ses rivaux? on ne le fauroit crotre. Les François font instruits, que des moyens de guerre préparés à l'ifle de France, pourroient etre employés très-utilement; que les conquêtes de l'Angleterre sont trop étendues pour n'être pas expofées; & que depuis que les officiers qui avoient de l'expérience font rentrés dans leur patrie, les possessions Britanniques dans l'Indostan ne sont désendues que par des jeunes gens, plus occupés de leur fortune que d'exercices militaires. On doit donc présumer qu'une nation belliqueuse faisiroit rapidement l'occasion de réparer ses anciens défastres. A la vue de ses drapeaux, tous les souverains opprimés se mettroient en campagne; & les dominateurs de l'Inde entourés d'ennemis, attaqués à la fois au Nord & au Midi, par mer & par terre, succomberoient nécessairement.

Alors les François, regardés comme les libérateurs de l'Indostan, fortiront de l'état d'humiliation auquel leur mauvaise conduite les avoit réduits. Ils deviendront l'idole des princes & des peuples de l'Asie, si la révolution qu'ils auront procurée devient pour eux une leçon de modération. Leur commerce sera étendu & storissant, tout le tems qu'ils sauront être justes. Mais cette prospérité siniroit par des catastrophes, si une ambition demesure les poussoit à piller, à ravager, à opprimer. Il faudra même, pour donner de la stabilité à leur situation, que par des procédés nobles & généreux, ils se fassent pardonner leurs avantages, par les rivaux qu'ils auront surpassés. On n'aura pas besoin d'une grande magnanimité, pour soussir patiemment les opérations des peuples du Nord de l'Europe dans les mers d'Asse.

Fin du quatrieme Livre.



## HISTOIRE

PHILOSOPHIQUE

ET

## POLITIQUE

Des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.

## LIVRE CINQUIEME.

Commerce du Danemarck, d'Ostende, de la Suéde, de la Prusse, de l'Espagne, de la Russie, aux Indes Orientales. Questions importantes sur les liaisons de l'Europe avec les Indes.

C'EST une opinion affez généralement reçue, que XXII. les Cimbres occupoient dans les tems les plus reculés, Anciennes le Pextrêmité de la Germanie, la Cherlonèle Cimbrique, tions du connue de nos jours fous le nom de Holftein, de Slefmarck, wick, de Jutland; & que les Teutons habitoient les ifles

voifiues. Que l'origine des deux peuples, fût ou ne fin pas commune, ils fortirent de leurs forêts ou de leurs marais enfemble & en corps de nation, pour aller chercher dans les Gaules du butin, de la gloire & un climat plus doux. Ils se disposoient même à passer les Alpes; lorique Rome jugea qu'il étoit tems d'opposer des digues à un torrent qui entraînoit tout. Ces barbares triomphe. rent de tous les généraux que leur opposa cette sière république, jusqu'à l'epoque mémorable où ils furent exterminés par Marius.

Leur pays presqu'entiérement désert après cette terri. ble catastrophe, fut de nouveau peuplé par des Scythes, qui, chassés par Pompée du vaste espace rentermé entre le Pont-Euxin & la mer Caspienne, marcherent vers le nord & l'occident de l'Europe, foumettant les nations qui se trouvoient sur leur passage. Ils mirent sous le joug la Russie, la Saxe, la Westphalie, la Chersonèse Cimbrique & jusqu'à la Fionie, la Norwege & la Suede. On prétend qu'Odin, leur chef, ne parcourut tant de contrées, ne chercha à les affervir, qu'afin de foulever tous les esprits contre la puissance formidable, odieuse & tyrannique des Romains. Ce levain, qu'en mourant il laissie dans le nord, y sermenta si bien en secret, que quelques siécles après toutes les nations sondirent d'un commun accord sur cet empire ennemi de toute liberté, & eurent la consolation de le renverser, après l'avoir afsoibli par plusieurs secousses réitérées.

Le Danemarck & la Norwege, se trouverent sans habitans, après ces expéditions glorieuses. Ils se rétablirent peu-à-peu dans le filence, & recommencerent à faire parler d'eux vers le commencement du huitième siècle. Ce ne fut plus la terre qui servit de théâtre à leur valeur;

l'océan leur ouvrit une autre carrière. Entourés de deux mers, on les vit se livrer entierement à la piraterie, qui est toujours la premiere école de la navigation pour des peuples sans police.

Ils s'essayerent d'abord sur les états voisins & s'emparerent du petit nombre de bâtimens marchands qui parcouroient la Baltique. Ces premiers succès enhardirent leur inquiétude, & les mirent en état de former des entreprises plus considérables. Ils infesterent de leurs brigandages, les mers & les côtes d'Ecosie, d'Irlande, d'Angleterre, de Flandres, de France, même de l'Espagne, de l'Italie & de la Grece. Souvent ils pénétrerent dans l'intérieur de ces vastes contrées, & ils s'éleverent jusqu'à la conquête de la Normandie & de l'Angleterre. Malgré la confusion qui régne dans les annales de ces tems barbares, on parvient à démêter quelques-unes des causes de tant d'événemens étranges.

D'abord, les Danois & les Norwegiens avoient, pour la piraterie, un penchant violent qu'on a toujours remarqué dans les peuples qui habitent le voifinage de la mer, lorsqu'ils ne sont pas contenus par de bonnes mœurs & de bonnes loix. L'habitude dut les familiariser avec l'océan, les aguerrir à ses fureurs. Sans agriculture, élevant peu de troupeaux, ne trouvant qu'une soible ressource à la chasse dans un pays couvert de neiges & de glaces, rien ne les attachoit à leur territoire. La facilité de construire des slottes, qui n'étoient que des radeaux grossierement assemblés pour naviguer le long des côtes, leur donnoit les moyens d'aller par-tout, de descendre, de piller & de se rembarquer. Le métier de pirate étoit pour eux ce qu'il avoit été pour les premiers héros de la Grece, la carriere de la gloire & de la fortune, la proses-

tion de l'honneur qui confittoit dans le mépris de tous les dangers. Ce préjuge leur infpiroit un courage invincible dans leurs expéditions, tantôt combinées entre différens chefs, & tantôt féparées en autant d'armemeus que de nations. Ces irruptions fubites, faites en cent endroits à la fois, ne laifloient aux habitans des côtes mal défendues parce qu'elles étoient mal gouvernées, que la trifle alternative d'être maffacrés ou de racheter leur vie en livrant tout ce qu'ils avoient.

Quoique ce caractere destructeur s'it une fuite de la vie fauvage que menoient les Danois & les Norwegiens, de l'éducation groffiere & toute militaire qu'ils recevoient; il éroit plus particulierement l'ouvrage de la religion d'Odin. Ce conquerant imposseur exalta, si l'on peut s'exprimer ainfi, par les dogmes languinaires, la férocité naturelle de ces peuples. Il voulut que tout ce qui fervoit à la guerre, les épées, les haches, les piques, fût déifié. On cimentoit les engagemens les plus facrés, par ces instrumens si chers. Une lance plantée au milieu de la campagne, attiroit à la priere & aux facrifices. Odin lui-même, mis par fa mort au rang des immortels, fut la premiere divinité de ces affrenfes contrées, ou les rochers & les bois étoient teints & confacrés par le fang humain. Ses féctateurs crovoient l'honorer, en l'appellant le dieu des armées, le pere du carnage, le dépopulateur, l'incendiaire. Les guerriers, qui alloient se battre, faifoient voeu de lui envoyer un certain nombre d'ames qu'ils lui confacroient. Ces ames étoient le droit d'Odin-La croyance univerfelle étoit, que ce dieu le montroit dans les batailles, tantôt pour protéger ceux qui le défendoient avec courage, & tantôt pour frapper les heureuses victimes qu'il destinoit à périr. Elles le suivoient

au léjour du ciel, qui n'étoit ouvert qu'aux guerriers. On couroit à la mort, au martyre, pour mériter cette récompense. Elle achevoit d'élever jusqu'à l'enthousialine, jusqu'à une fainte yvresse du sang, le penchant de ces peuples pour la guerre.

Le christianifine renversa toutes les idées qui formoient la chaîne d'un pareil fyslème. Ses missionnaires avoient beso'n de rendre leurs profélites sédentaires, pour travailler utilement à leur instruction; & ils réussirent à les dégouter de la vie vagabonde, en leur fuggérant d'autres movens de fubfiller. Ils furent affez heureux pour leur faire aimer la culture & fur-tout la pêche. L'abondance du hareng, que la mer amenoit alors fur les côtes, y procuroit un moyen de substistance très sacile. Le superflu de ce poisson sut bientôt échangé contre le sel nécellaire pour conièrver le reste. Une même foi, de nouveaux rapports, des befoins mutuels, une grande surcté, encouragerent ces liaifons naissantes. La révolution fut si entiere, que, depuis la conversion des Danois & des Norwegiens, on ne trouve pas dans l'hifloire la moindre trace de leurs expéditions, de leurs brigandages.

Le nouvel esprit, qui paroissoit animer la Norwege & le Danemarck, devoit étendre de jour en jour leur communication avec les autres peuples de l'Europe. Malheureusement, elle suit interceptée par l'ascendant que prenoient les villes Anséatiques. Lors même que cette grande & singuliere consédération sut déchue, Hambourg maintint la supériorité qu'il avoit acquise sur tous les sujets de la domination Danoise. Ils commençoient à rompre les liens qui les avoient affervis à cette espece de monopole; sorsqu'ils surent décidés à la navigation des

JIIXX

cette ifle.

146 Indes, par une circonstance assez particuliere, pour être remarquée.

Un facteur Hollandois, nommé Boschower, chargé

Le Dancmarck en-par sa nation de faire un traité de commerce avec le roi treprend le de Ceylan, se rendit si agréable à ce monarque, qu'il commerce devint le chef de son conseil, son amiral, & sut nommé des Indes. prince de Mingone. Boschower enivré de ces honneurs, fe hâta d'aller en Europe, les étaler aux yeux de ses concitovens. L'indifférence avec laquelle ces républicains recurent l'esclave titré d'une cour Assatique, l'ossensa cruellement. Dans son dépit, il passa chez Christiern IV, roi de Danemarck, pour lui offrir ses services & le crédit qu'il avoit à Ceylan. Ses propositions surent accep ées. Il partit en 1618 avec fix vailleaux, dont trois appartenoient au gouvernement, & trois à la compagnie qui s'étoit formée pour entreprendre le commerce des Indes. La mort qui le surprit, dans la traversce, ruina les espérances qu'on avoit conçues. Les Danois surent mal reçus à Cerlan; & Ove Giedde de Tommerup leur chef, ne vit d'autre ressource que de les conduire dans le Tanjaour, partie du continent le plus voitin de

> Le Tanjaour est un petit état qui n'a que cent milles dans fa plus grande longueur, & quatre-vingts milles dans sa plus grande largeur. C'est la province de cette côte la plus abondante en riz. Cette richesse naturelle, beaucoup de manufactures communes, une grande abondance de racines propres à la teinture, font monter les revenus publics à près de cinq millions. Elle doit fa prospérité à l'avantage d'être arrosée par le Caveri, riviere qui prend sa source dans les Gathes. Ses eaux, après avoir parcouru un espace de plus de quatre cens milles.

se divisent à l'entrée du Tanjaour en deux bras. Le plus oriental prend le nom de Colram. L'autre conserve le nom de Caveri, & se subdivise encore en quatre branches, qui coulent toutes dans le royaume, & le préservent de cette sécheresse horrible qui brûle durant une grande partie de l'année le reffe du Coro-

Cette heureuse situation sit désirer aux Danois de sormer un établiffement dans le Tanjaour. Leurs propositions furent accueillies favorablement. On leur accorda un territoire fertile & peuplé, sur lequel ils bâtirent d'abord Trinquebar, & dans la fuite la forteresse de Dansbourg, fuffisante pour la désense de la rade & de la ville. De leur côté, ils s'engagerent à une redevance annuelle de 16500 livres qu'ils payent encore.

La circonfiance etoit favorable pour fonder un grand commerce. Les Portugais opprimés par un joug étranger, ne faisoient que de soibles essorts, pour la conservation de leurs possessions. Les Espagnols n'envoyoient des vaisseaux qu'aux Molnques & aux Philippines. Les Hollandois ne travailloient qu'à se rendre maîtres des épiceries. Les Anglois se ressentoient des troubles de leur patrie, même aux Indes. Toutes ces puissances voyoient avec chagrin un nouveau rival, mais aucune ne le traverfoir.

Il arriva delà que les Danois, malgré la modicité de leur premier fonds, qui ne passoit pas 853263 livres, firent des affaires affez confidérables dans toutes les parties de l'Inde. Malheureufement, la compagnie de Hollande prit une supériorité assez décidée, pour les exclure des marchés où ils avoient traité avec le plus d'avantage; & par un malheur plus grand encore, les dissentions

qui bouleverlerent le nord de l'Europe, ne permirent pas à la métropole de cette nouvelle colonie, de s'occuper d'intérêts si éloignés. Les Danois de Trinquebar tomberent intenfiblement dans le mépris, & des naturels du pays qui n'estiment les hommes qu'en proportion de leurs richeffes, & des nations rivales dont ils ne purent foutenir la concurrence. Cet état d'impuissance les découragea. La Compagnie remit fon privilége, & céda sès établiffemens au gouvernement, pour le dédommager des fommes qui lui étoient dûcs.

Une nouvelle fociété s'eleva en 1670 fur les débris de Variations qu'a eprou l'ancienne. Christiern V lui sit un présent en vaisseaux commerce & autres esfets, qui fut estime 310, 828 livres 10 sole, des Danois & les intéresses fournirent 732, 600 livres. Cette seconde eux Indes. entreprife formée faus fonds fuffifans, fut encore plus

malheureuse que la premiere. Après un petit nombre d'expéditions, le comptoir de Trinquebar fut abandonné à lui-même. Il n'avoit, pour fournir à fa lubfiffance. à celle de sa soible garnison, que son petit territoire & deux bâtimens qu'il fretoit aux négocians du pays. Ces reffources même lui manquerent quelquefois; & il fe vit réduit, pour ne pas mourir de faim, à engager trois des quatre baftions qui formoient fa forteresse. A peine le mettoit - on en état d'expédier tous les trois ou quatre aus un vaifieau pour l'Europe avec une cargailon mé-

La pitié paroiffoit le seul sentiment qu'une situation si déselpérée pût inspirer. Cependant la jalousse qui ne dort jamais, & l'avarice qui s'alarme de tout, fusciterent aux Danois une guerre odieuse. Le raja de Tanjaour, qui seur avoit coupé pluticurs fois la communication avec fon tesritoire, les attaqua en 1689 dans Trinquebar même, 2

l'instigation des Hollandois. Ce prince étoit sur le point de prendre la place après six mois de siège, lorsqu'elle sur secourue & délivrée par les Anglois. Cet événement n'eut, ni ne pouvoit avoir des suites importantes. La compagnie Danoise continua à languir. Son dépérissement devenoit même tous les jours plus grand. Elle expira en 1730-

De ces cendres naquit deux ans après celle qui fubfifle aujourd'hui. Les faveurs qu'on lui prodigua pour le mettre en état de négocier avec économie, avec liberté, font la preuve de l'importance que le gouvernement attachoit à ce commerce. Son privilége exclufif doit durer quarante ans. Ce qui sert à l'armement, à l'équipement de ses vaisseaux, est exempt de tout droit. Les ouvriers du pays qu'elle employe, ceux qu'elle fait venir des pays étrangers, ne sont point affujettis aux réglemens des corps de métiers qui enchaînent l'industrie en Danemarck comme dans le reste de l'Europe. On la dispense de se servir de papier timbré dans ses affaires. Sa jurisdiétion est entiere sur ses employés ; & les sentences de ses directeurs ne font point sujettes à revision, à moins qu'elles ne prononcent des peines capitales. Pour écarter jufqu'à l'ombre de la contrainte, le fouverain a renoncé au droit qu'il devoit avoir de se mêler de l'administration, comme principal intéreflé. Il n'a nulle influence dans le choix des officiers civils ou militaires, & ne s'est réfervé que la confirmation du gouverneur de Trinquebar. Il s'est même engagé à ratifier toutes les conventions politiques qu'on jugeroit à propos de faire avec les puilfances de l'Afie.

Pour prix de tant de facrifices, le gouvernement n'a exigé qu'un pour cent fur toutes les marchandises des Indes & de la Chine qui serviceit exportées, & deux & demi pour cent sur tontes celles qui se conformeroient dans le royaume.

L'octroi, dont on vient de voir les conditions, n'ent pas été plutôt accordé, qu'on s'occupa du fom de trouver des intérellés. Pour y parvenir plus ailément, on diffingua deux especes de fonds. Le premier appellé conflant, fur delliné à l'acquisition de tous les ellets que l'ancienne compagnie avoit en Europe & en Alie. On donna le nom de roulant à l'autre ; purce qu'il est réglé tous les ans sur le nombre, la cargaison & la dépense des vaisseaux qu'on juge convenable d'expédier. Chaque actionnaire a la liberte de s'intéresser ou de ne pas s'intéreller à ces armemens, qui font liquidés à la fin de chaque voyage. Si quelqu'un refufoit d'y prendre part, ce qui n'est pas encore arrivé, on céderoit la place à d'autres. Par cet arrangement , la Compagnie for permanente par fon fonds conflant, & annuelle par le fonds roulant.

Il-paroifloit difficite de régler les frais que devoit tupporter chacun des deux fonds. Tout s'arrangea plus aifément qu'on ne l'avoit espéré. Il fut atrêté que le roulant ne feroit que les dépenses nécessaires pour l'achat,
Féquipement, la cargaison des vaisseaux. Tout le reste
devoit regarder le constant, qui, pour se déclommager,
préleveroit dix pour cent sur toutes les marchandises de
l'Asse qui se vendroient en Europe, & de plus cinq pour
cent sur tout ce qui partiroit de Trinquebar. Cette addition continuelle au sonds constant a tellement augmenté
sa masse, qu'au lieu de quarre cents actions de 1125
livres chacune qu'avoit la Compagnie, on lui en compte
aujourd'hui seize cents de 1687 liv. 10 s. Elle s'est sixée

à ce nombre en 1755; & depuis cette époque les droits dont s'accroissoit le fonds constant, ont servi à augmenter le dividende qui avoit été pris jusqu'alors sur les bénéfices du fonds roulant.

Il fuslit d'être propriétaire d'une action pour avoir droit de suffrage dans les asiemblées générales. Ceux qui en ont trois ont deux voix; ceux qui en ont cinq, ont trois voix, & ainfi dans la même proportion jufqu'au nombre de vingt actions qui donnent douze voix, fans qu'on puisse aller au-delà.

En renouvellant en 1772 pour vingt ans l'octroi de la Compagnie, on a fait quelque changement à ce réglement. Il a été arrêté qu'aucun membre, quel que fût fon intérêt, ne pourroit jamais avoir au-delà de trois voix, & qu'il ne lui seroit plus permis de voter par écrit ou par pre curation.

Le Danemarck fait son commerce d'Asie dans les mêmes contrées que les autres nations de l'Europe. Ce qu'il tire de poivre du Malabar, ne passe pas, une année dans des Danois l'autre, foixante milliers.

XXV. aux Indes.

Tout porteroit à croire que ses affaires du Coromandel font animées. Il y possède un excellent territoire qui, quoique de deux lieues de circonférence seulement, a une population de trente mille ames. Environ dix mille has bitent Trinquebar. Il y en a douze mille dans une grande aldée, remplie de manufactures groffieres. Le reste travaille utilement dans quelques autres aldées moins confidérables. Trois cents Danois, dont cent cinquante forment la garnison, sont tout ce qu'il y a d'Européens dans la colonie. Leur entretien ne coûte annuellement que 96000 livres, ce qui est à-peu-près le revenu de la possession.

La compagnie y occupe peu ses facteurs. Elle ne leur expédie que deux bâtimens tous les trois ans; & ces vaisseaux n'emportent en tout que dix-huit cents bales de toiles communes, qui ne coûtent pas au-delà de 1500000 liv. Les facteurs eux-mêmes ne savent pas profiter pour leur fortune particuliere de l'inaction où on les laisse. Toute leur industrie se borne à prêter à gros intérèts à des marchands Indiens, les foibles fonds dont ils ont la disposition. Aussi Trinquebar, quoique fort ancien, n'a-t'il pas cet air de vie & d'opulence qu'une activité éclairée a donnée à des colonies plus modernes. Les François chassés de leurs établissèmens avoient donné quelque vigueur à Trinquebar; mais leur retraite a fait retomber cette colonie dans son état languissant. Cependant la fituation des Danois au Coromandel, est encore moins fâcheuse que dans le Bengale.

Peu de temps après leur arrivée en Asie, ils firent voir leur pavillon sur le Gange. Une prompte décadence les en éloigna, & on ne les y a revus qu'en 1755. La jalousie du commerce, qui est devenue la passion dominante de notre siécle, a traversé leurs vues sur Bankibafar, & ils ont été réduits à se six dans le voisinage. Les François qui avoient seuls appuyé le nouveau comptoir, y ont trouvé dans les malheurs de la derniere guerre un asyle, & tous les secours de l'amitié & de la reconnoilfance. Rarement il reçoit des vaisseaux directement d'Europe. Depuis 1757 on n'y en a vu que deux, dont les cargaisons réunies n'ont couté dans le pays que 2160000 livres.

Le commerce de la Chine n'étant point sujet à tant de longueurs, à tant d'obstacles; la compagnie Danoise s'y est attachée avec plus de vivacité qu'à celui du Gange ou de Coromandel, qui demandent des fonds d'avance. Elle y envoye tous les ans un, & le plus fouvent deux gros vaisseaux. Les thés qui forment leur plus grand retour, se consommoient la plupart en Angleterre. L'acquisition que ce royaume a faite de l'îse du Man qui fervoit d'entrepôt à cette fraude, en fermant aux Danois ce débouché, doit naturellement diminuer le commerce qu'ils faisoient à la Chine.

Actuellement les ventes annuelles de la compagnie s'élevent à fix millions cinq cents mille livres. Il n'est pas vraifemblable qu'elle les pouffe beaucoup plus loin. Ses armemens, nous le favons, se font facilement & à bon marché. Ses navigateurs, moins hardis que ceux de quelques autres nations, ont de la fagesse & de l'expérience. Elle trouve dans les mines de Norwege le fer qu'elle porte aux Indes. Le gouvernement lui paye à un prix très-avantageux, le falpêtre qu'il l'oblige de rapporter. Les manufactures nationales ne font ni en assez grand nombre ni affez favorifées, pour la gener dans fes ventes. Tout le Nord, & une partie de l'Allemagne, lui ouvrent, par leur fituation, un débit facile. Elle a de bonnes loix, & fa conduite est digne des plus grands éloges. Peut-être n'v a-t-il pas de régie qu'on puisse comparer à la fienne, pour la probité & l'économie.

Malgré ces avantages, la compagnie Danoise languira toujours. Les consommations de ses marchandises seront nécessairement médiocres, dans une région que la nature a condamnée à la pauvreté, & que l'industrie ne peut enrichir. La métropole n'est ni assez peuplée, ni assez puissante, pour lui sournir les moyens d'étendre son commerce. Ses sonds sont soibles & le seront toujours. Les étrangers ne consieront point leurs capitaux à un corps

foumis à l'autorité arbitraire d'une monarchie absolue, Avec une administration, dont la sagesse feroit honneur à la république la mieux constituée, il éprouvera les maux qu'entraîne la fervitude. Un gouvernement despotique eut-il les meilleures intentions, n'est jamais affez puissant pour faire le bien. Il commence par ôter aux sujets ce libre exercice des volontés, qui est l'ame, le reffort des nations; & quand il a brifé ce reffort, il ne peut plus le retablir. C'est la consiance qui lie les hommes, unit les intérêts, fait les affaires; & le pouvoir arbitraire est absolument exclusif de la confiance, parce qu'il est absolument exclusif de toute sureté.

Le projet formé en 1728, de transférer de Copenhague à Altena le fiége de la Compagnie, ne pouvoit pas remedier à ces inconvéniens. L'expédition des vailfeaux auroit été à la vérité plus facile, & ils n'auroient p s été expolés au malheur de manquer leur voyage, que les glaces du Sund leur sont perdre quelquesois; mais nous ne pentons pas avec les auteurs du projet que le voifinage eût déterminé Hambourg à placer les capitaux dans une affaire pour laquelle il a toujours montré de l'éloignement. Ainfi nous ne craindrons pas de dire que l'Angieterre & la Hollande firent un acte de tyrannie inutile en s'oppolant a cet arrangement dometique d'une puiffance libre & indépendante. Leurs inquiétudes für Ostende étoient mieux fondées.

Les lumieres sur le commerce & sur l'administration, XXVI la faine philosophie, qui gagnoient infensiblement d'un ment d'une bout de l'Europe à l'autre, avoient trouvé des barrieres gue desin infurmontables dans quelques monarchies. Elles n'avoient des a Oi pu pénétrer à la Cour de Vienne qui ne s'occupoir que de projets de guerre & d'aggrandiffement par la voie des

Erablifferenie.

conquêtes. Les Anglois & les Hollandois attentifs à empecher la France d'augmenter fon commerce, ses colonies & sa marine, lui suscitoient des ennemis dans le continent, & prodiguoient à la maison d'Autriche des sommes immenses qu'elle employoit à combattre la France; mais à la paix, le luxe d'une couronne rendoit à l'autre plus de richesses qu'elle ne lui en avoit ôté par la guerre.

Des états, qui par leur étendue rendroient formidable la puissance Autrichienne, bornent ses facultés par leur situation. La plus grande partie de ses provinces est éloignée des mers. Le sol de ses possessions produit peu de vins, peu de fruits précieux aux autres nations. Il ne fournit ni les huiles, ni les foies, ni les belles laines qu'on recherche. Rien ne lui permettoit d'aspirer à l'opulence, & elle ne favoit pas être économe. Avec le luxe & le faste naturel aux grandes cours, elle n'encourageoit point l'industrie & les manufactures, qui pouvoient fournir à ce goût de dépenfe. Le mépris qu'elle a toujours eu pour les sciences arrêtoit ses progrès en tout. Les artistes restent toujours médiocres dans tous les pays où ils ne font pas éclairés par les favans. Les sciences & les arts languissent ensemble, par-tout où n'est point établie la liberté de penser. L'orgueil & l'intolérance de la maison d'Autriche, entretenoient dans ses vastes domaines, la pauvreté, la superstition, un luxe barbare.

Les Pays-Bas même, autrefois si renommés pour leur activité & leur industrie, ne conservoient rien de leur ancien éclat. Anvers ne voyoit pas un seul vaisseau dans son port; il n'étoit plus le magasin du nord, comme il Payoit été pendant deux siécles. Bien loin de sournir

aux nations leur habiliement. Bruxelles & Lonvain recevoient le leur des Angiois. La pèche fi précieuse du hareng, avoit passé de Bruges à la Hollande. Gand. Courtrai, quelques autres villes, voyoient diminuer tous les jours leurs manufactures de toile & de dentelles. Ces provinces, placées au milieu des trois peuples les plus éclairés, les plus commerçans de l'Europe, n'avoient pu, malgré leurs avantages naturels, soutenir cette concurrence. Après avoir lutté quelque tems contre l'oppression, contre des entraves multipliées par l'ignorance, contre les privilèges qu'un voisin avide arrachoit aux besoins continuels du gouvernement, elles étoient tombées dans un dépérissement extrême.

Le prince Eugène, aussi grand homme d'état que grand homme de guerre, élevé au-dessus de tous les préjugés, cherchoit depuis long-tems les moyens d'accroître les richesses d'une puissance dont il avoit si fort reculé les frontieres; lorsqu'on lui proposa d'établir à Ossende une compagnie des Indes. Les vues de ceux qui avoient formé ce plan étoient étendues. Ils prétendoient que si cette entreprise pouvoit se soutenir, elle animeroit l'industrie de tous les états de la maison d'Autriche, donneroit à cene puissance une marine, dont une partie seroit dans les Pays-Bas, & l'autre à Fiume ou à Trieste, la délivreroit de l'espece de dépendance où elle étoit encore des sublides de l'Angleterre & de la Hollande, & la mettroit en état de se faire craindre sur les côtes de Turquie, & jusques dans Constantinople.

L'habile ministre auquel s'adressoit ce discours, sentit aisément le prix des ouvertures qu'on lui faisoit. Il ne voulut cependant rien précipiter. Pour accoutumer les esprits de sa cour, ceux de l'Europe entière à cette

nouveauté, il voulut qu'en 1717 on fit partir avec ses seuls passe-ports deux vaisseaux pour l'Inde. Le succès de leur voyage multiplia les expéditions dans les années suivantes. Toutes les expériences furent heureuses; & la cour de Vienne crut devoir en 1722, sixer le sort des intéresses, la plupart Anglois ou Hollandois, par l'octroi le plus ample qui eût été jamais accordé.

La nouvelle Compagnie qui avoit un fonds de vingt millions partagé en dix mille actions, parut avec éclat dans tous les marchés des Indes. Elle forma deux établiffemens, celui de Coblom, entre Madras & Sadrafpatan à la côte de Coromandel, & celui de Bankibafar dans le Gange. Elle projettoit même de se procurer un lieu de relâche, & fes regards s'étoient arrêtés fur Madagafcar. Elle étoit affez heureufe pour pouvoir fe repofer du soin de sa prospérité sur des agens, qui avoient eu affez de fermeté pour furmonter les obstacles que la jalousie leur avoit opposés, & assez de lumieres pour se débarraffer des piéges qu'on leur avoit tendus. La richesse de ses retours, la réputation de ses actions qui gagnoient quinze pour cent, ajoutoient à fa confiance. On peut penfer que les événemens ne l'auroient pas trahie, si les opérations, qui en étoient la base, n'eussent été traverfées par la politique. Pour bien développer les causes de cette discussion, il est nécessaire de reprendre les choses de plus haut.

Lorsqu'Isabelle eut fait découvrir l'Amérique, & fait Ranons pénétrer jusqu'aux Philippines, l'Europe étoit plongée qui ont adans une telle ignorance, qu'on jugea devoir interdire la mené la navigation des deux Indes, à tous les sujets de l'Espagne de la comqui n'étoient pas nés en Castille. La partie des Pays-Bas pagnie qui n'avoit pas recouvré la liberté, ayant été donnée en d'Ostende.

1598 à l'infante Isabelle, qui épousoit l'archiduc Albert, on exigea des nouveaux fouverains qu'ils renonçaffent formellement a ce commerce. La réunion de ces provinces faite de nouveau en 1638 au corps de la monarchie, ne changea rien à cette odieuse stipulation. Les Flamands, blefles avec raifon de se voir privés du droit que la nature donne à tous les peuples, de traligner par-tout où d'autres nations ne font pas en policifion légitime d'un commerce exclufif, firent éclater leurs plaintes. Elles furent appuyées par leur gouverneur, le cardinal Infant, qui sit décider qu'on les autoriléroit à naviguer aux lodes orientales. L'acte qui devoit conflater cet arrangement n'étoit pas encore expédié, lorque le Portugal brita le joug fous lequel il gemiffoit depuis fi long-tems. La crainte d'augmenter le mécontentement des Portugais, que l'on espéroit de ramener, empecha de leur donner un nouveau rival en Mie, & fit éloigner la conclusion de cette importante assaire. Elle n'étoit pas finie, lorsqu'il sut régle en 1648 à Munster, que les sujets du roi d'Espagne ne pourroient jamais étendre leur commerce dans les Indes, plus qu'il ne l'étoit à cette époque. Cet aéte ne doit pas moins lier l'empereur qu'il ne lioit la cour de Madrid, puisqu'il ne posséde les Pays-Bas qu'aux mêmes conditions, avec les mêmes obligations dont ils étoient chargés fous la domination

Ainfi raifonnerent la Hollande & l'Angleterre, pour parvenir à obtenir la fuppression de la nouvelle compagnie, dont le succès leur causoit les plus vives inquiétudes. Ces deux alliés, qui par leurs forces maritimes pouvoient anéantir Ostende & son commerce, voulurent ménager une puissance qu'ils avoient élevée eux-mêmes,

& dont ils croyoient avoir besoin contre la maison de Bourbon. Ainsi, quoique déterminés à ne point laisser puiser la maison d'Autriche à la source de leurs richesses, ils se contenterent de lui saire des représentations, sur la violation des engagemens les plus solemnels. Ils furent appuyés par la France, qui avoit le même intérêt, & qui de plus étoit garante du traité violé.

L'empereur ne se rendit pas à ces représentations. Il étoit soutenu dans son entreprise par l'opiniâtreté de son caractere, par les espérances ambitieuses qu'on lui avoit données, par les grands priviléges, les préférences utiles que l'Espagne accordoit à ses négocians. Cette couronne se flattoit alors d'obtenir pour Dom Carlos l'héritiere de la maifon d'Autriche, & ne croyoit pas pouvoir faire de trop grands facrifices à cette alliance. La liaison des deux cours qu'on avoit eru irréconciliables, agita l'Europe. Toutes les nations se crurent en péril. Il se sit des ligues, des traités sans nombre, pour rompre une harmonie qui paroiffoit plus dangereuse qu'elle ne l'étoit. On n'y réussit, malgré tant de mouvement, que lorsque le conseil de Madrid, qui n'avoit plus de tréfors à verser en Allemagne, se sut convaincu qu'il couroit après des chimeres. La défection de son allié n'étonna pas l'Autriche; elle parut décidée à foutenir toutes les prétentions qu'elle avoit formées, spécialement les intérêts de son commerce. Soit que cette fermeté en imposat aux puissances maritimes, foit, comme il est plus vraisemblable, qu'elles ne consultassent que les principes d'une politique utile, elles se déterminerent en 1727 à garantir la pragmatique sanction. La cour de Vienne paya un si grand service, par le sacrifice de la compagnie d'Ostende.

Quoique les actes publics ne fissent mention que d'une

sufficient de sept ans , les affociés tentirent bien que leur perte étoit décidée, & que cette flipulation n'étoit là que par ménagement pour la dignité impériale. Ils avoient trop bonne opinion de la cour de Londres & des Etats généraux, pour penfer qu'on cût affuré l'indivisibilité des possessions Autrichiennes pour un avantage qui n'auroit été que momentané. Cette perfuation les détermina à oublier Offende, & à porter ailleurs leurs capitaux. Ils firent fuccessivement des demarches pour s'établir à Hambourg, à Triefte, en Tofcane. La nature, la force on la politique ruinerent leurs elforts. Les plus heureux d'entr'eux, furent ceux qui tournerent leurs regards vers la Suede.

nérale de l'ancien gonvernement de Suede.

La Suede, dont les habitans fous le nom de Goths, Ideo ge-avoient concouru au renverfement de l'empire Romain, après avoir fait le bruit & les ravages d'un torrent, se perdit dans ses déserts & retomba dans l'obscurité. Ses diffentions domestiques, toujours affez vives quoique continuelles, ne lui permirent pas de s'occuper de guerres étrangeres, ni de mêler fes intérêts à ceux des autres nations. Elle avoit malheurenfement de tous les gouvernemens le plus vicieux, celui où l'autorité ell partagée, fans qu'aucune puissance de l'état fache précisément le dégré qui lui en appartient. Les prétentions opposées du roi, du clergé, de la noblesse, des villes, des paysans, formoient une espece de cahos qui auroit cent sois perdu le royaume, fi les peuples voifins n'avoient langui dans la même barbarie. Guftave Vala, en réunissant dans la personne une grande partie des dissérens pouvoirs, mit Jin à cette anarchie; mais il précipita l'état dans une autre calamité tout aussi fimeste.

Cette nation, que l'étendue de fes côtes, l'excellence

de ses ports, ses bois de construction, ses mines de fer-& de cuivre, tous les matériaux nécessaires à la marine appelloient à la navigation, l'avoit abandonnée depuis qu'elle s'étoit dégoûtée de la piraterie. Lubeck étoit en possession d'enlever aux Suédois leurs productions, & de leur fournir le sel, les étosses, toutes les marchandises qu'ils tiro ent de l'étranger. On ne voyoit dans leurs rades que les vaisseaux de cette république, ni dans leurs villes d'autres magafins que ceux qu'elle y avoit formés.

Cette dépendance blessa l'ame siere de Gustave. voulut rompre les liens qui enchaînoient au-dehors l'industrie de ses sujets, mais il le voulut avec trop de précipitation. Avant d'avoir construit des vaisseaux, d'avoir formé des négocians, il ferma ses ports aux Lubeckois. Dès-lors il n'y eut plus de communication entre fon peuple & les autres peuples. Cette interruption subite & entiere dans les affaires, fit tomber l'agriculture, le premier des arts dans tous les pays, & le feul qui fur alors connu en Suede. Les champs resterent en friche; aussitôt que le laboureur vit cesser ces demandes réitérées & continuelles, qui avoient excité jusqu'alors son activité: Ouelques bâtimens Anglois & Hollandois, qui se montroient de loin en loin, n'avoient pas réveillé l'ancienne émulation, lorsque Gustave Adolphe monta sur le trône.

Les premieres années de fon regne furent marquées par des changemens utiles. Les travaux champêtres furent ranimés. On exploita mieux les mines. Il se forma des compagnies pour la Perfe & pour les Indes occidentales. Les côtes de l'Amérique septentrionale virent jetter les fondemens d'une colonie. Le pavillon Suédois répandit dans toutes les mers d'Europe du cuivre, du fer, du

bois, du fuif, du goudron, des cuirs, du beurre, des grains, du poisson, des pelleteries; il recevoit en échange des vins, des caux-de-vie, du sel, des épiceries, toutes fortes d'étosses.

Cette prospérité n'eut qu'un moment. Les guerres du grand Gustave en Allemagne, firent aisement disparoître une industrie naislante. Ses successeurs voulurent la relever, mais de nouvelles guerres qui durerent jusqu'à la mort de Charles XII, la firent tomber encore. Durant ce long période, les rois n'avoient d'autre but que de s'emparer du pouvoir absolu, & le génie de la nation étoit entiérement tourné du côté des armes.

Les Suédois ne s'occuperent d'objets utiles, que lor qu'ils eurent perdu toutes leurs conquêtes, & que l'élévation de la Russie ne leur laissa plus l'espérance d'en faire de nouvelles. Les états du royanme avant aboli le despotisme, corrigerent les abus d'une administration si viciense. Le passage rapide d'un état d'esclavage à la plus grande liberté, n'occasionna pas pourtant les sécousses violentes qui accompagnent ces révolutions. Tous les changemens furent faits avec maturité. Les professions les plus nécessaires, ignorées ou méprifées jusqu'alors, fixerent les premiers regards. On ne tarda pas à connoître les arts de commodité ou d'agrément. Il parut fur les fciences les plus profondes des ouvrages lumineux, qui mériterent d'être adoptés par les nations même les plus éclairées. La jeune noblesse alla se former dans tous les états de l'Europe, qui offroient quelque genre d'instruction. Ceux des citoyens qui s'étoient éloignés d'un pays depuis long-tems ruiné & dévasté, y rapporterent les talens qu'ils avoient acquis. L'ordre, l'économie politique, les différentes branches d'admini-

stration, devinrent le sujet de tous les entretiens. Tout ce qui intéreffoit la république, fut mûrement discuté dans les assemblées générales, & librement approuvé. librement censuré par des écrits publics. On appella des lumieres de tous les côtés. Les étrangers qui apportoient quelques inventions, quelque connoissance utile, étoient accueillis; & c'est dans ces heureuses circonstances, que les agens de la compagnie d'Ostende se présenterent.

Un riche négociant de Stockholm, nommé Henri XXIX. Koning, goûta leurs projets, & les fit approuver par dois fe lila diete de 1731. On établit une compagnie des In-vrent des, à laquelle on accorda le privilége exclufif de né-commerce

gocier au-delà du cap de Bonne-Espérance. Son octroi sur quelle fut borné à quinze ans. On crut qu'il ne falloit pas base est etalui donner plus de durée, foit pour remédier de bon-merce. ne-heure aux imperfections qui se trouvent dans les nouvelles entreprises, soit pour diminuer le chagrin d'un grand nombre de citoyens qui s'élevoient contre un établissement que la nature & l'empire du climat fembloient repousser. Le desir de réunir le plus qu'il seroit possible les avantages d'un commerce libre & ceux d'une affociation privilégiée, firent régler que les fonds ne seroient pas limités, & que tout actionnaire pourroit retirer les fiens à la fin de chaque voyage. Comme les intéressés étoient la plupart étrangers, il

l'ast que porteroit chaque bâtiment. Cette condition n'empêcha pas que les actionnaires, qui bornoient à-peu-près leurs opérations au commerce de la Chine, ne partageassent de beaucoup plus gros

parut juste d'affurer un bénéfice à la nation, en les assujettissant à payer au gouvernement 2250 livres par

bénéfices que ne l'avoit jamais fait aucune compagnie. Un pareil fucces determina les états, qui en 1746 renouvelloient le privilège, à exiger à la place de l'ancien droit; un droit de 75 4 000 livres par vailleau. La convention fut exactement remplie julqu'en 1753: alors les directeurs aui trouvoient leur polition utile, formerent le projet de la rendre permanente, en donnant une confidance lixe a l'aflocation par age e dont ils conduilbient les affaires; & ils firent adopter leur plan par la nation atlemblée. Il paroiffoit plus difficile de faire goiter aux actionnaires un arrangement qui enge coit leur fiberté, & que les malheurs des autres compagnies devoient leur rendre plus que fulpret. On les ebranla par Petpoir d'un revenu à-peu-pres regulier, au lieu d'un dividende qui depuis quelques années varioit d'une maniere incroyable; foit que ce fut un moven imaginé pour préparer le fuccès du projet; foit que ce fût une fuite naturelle de révolutions du commerce. Ils furent tout-à-fait déterminés, par la complaifance qu'ent le gouvernement de le contenter d'un droit de vingt pour cent sur les thés, fur les autres marchandifes des ludes qui confommeroient dans le royaume, au lieur de 75,000 livres qu'il recevoit depuis fix ans pour chaque navire. Ce nouvel ordre de choses dura juliqu'en 1766, tems auquel expiroit le privilége accordé vingt aus auparavant.

On n'avoit pas attendu ce terme, pour s'occuper du renouvellement de la compagnie. Dés le septiéme de juillet 1762, il fut accordé un nouvel octroi pour vingt ans encore. Les conditions en furent plus avantageuses pour l'état, que ne l'espéroient ceux de ses membres qui n'avoient pas fuivi les bénéfices de ce commerce. On hii prêta quinze cens mille francs fans intérêt, &

trois millions à un intéret de fix pour cent. Les actionnaires qui faifoient ces avances, en devoient être rembourlés fuccessivement par la retenue des 112,500 livres, qu'ils s'engageoient à payer pour chaque navire qu'ils expédieroient. Celles de leurs marchandises qui sortiroient du royaume, furent de plus assujetties à un droit d'un quart pour cent de leur vente, & celles qui seroient consommées dans l'intérieur du pays, aux droits anciens ou à des droits nouveaux, tels qu'il plairoit au gouvernement de les régler. Tel est l'ordre qui subsisse depuis 1766.

La compagnie a établi le siége de ses affaires à Gotenbourg, dont la position offre pour la navigation des facilités que refusoient les autres ports. Au commencement ses fonds varioient d'un voyage à l'autre. Il est reçu qu'en 1753 ils furent fixés à neuf millions, dont il n'v en cut que six de fournis. L'opinion des gens les mieux instruits, est que le dernier arrangement les a portés réellement à dix millions. On est réduit à de simples conjectures fur ce point important. Jamais il ne fut mis fous les yeux du public. Comme les Suédois n'entroient que pour très-peu dans ce capital, on jugea convenable de dérober la connoissance de cette pauvieté. Pour v parvenir, il fut statué que tout directeur qui révéleroit le nom des intéressés, ou les sommes qu'ils auroient fouscrites, seroit suspendu, déposé même, & qu'il perdroit sans retour tout l'argent qu'il auroit dans cette entreprise. Cet esprit de mystère s'est perpétué. A la vérité, douze des principaux actionnaires, choifis tous les quatre ans dans une affemblée générale, reçoivent régulierement les comptes de l'administration : mais cette furcté ne paroîtra jamais fuffifante à des négocians; ils

trouveront toujours étonnant qu'un état libre ait ouvert une pareille porte à la corruption. Le sècret, dans la politique, est comme le mensonge; il sauve pour un moment les états, & les perd à la longue. L'un & l'autre n'est utile qu'aux méchans.

Malgré quelques malheurs qu'a effuyés la compagnie, le dividende d'une année dans l'autre, s'est élevé à trente-deux pour cent. Ce bénéfice n'a été fait que fur des ventes qui n'ont pas passé annuellement six millions de livres. Les onze douzièmes de ces marchandifes ont été portés à l'étranger, & la Suede a paye de les produétions le peu qu'elle a confommé. La foiblesse de son numéraire & la médiocrité de fes reffources, lui interdisoit un plus grand luxe. On en va voir la preuve.

La Suede a fix mille neuf cents lieues quarrées, à Etat actuel n'en compter que dix & demi par dégré, comme elle de laSuede fait. Une grande partie est occupée par des lacs immenfes. Son fol, affez generalement gras & argilleux, est plus difficile à cultiver que des champs fablonneux, mais il est plus sertile. Les neiges prodigieuses qui le convrent, garantiffent & nourriffent fes plantes. Malheureufement les travaux de la campagne sont réduits à peu de chose, à cause de la longueur des hivers & de la brieveté des jours. Il faut d'ailleurs à des hommes plus grands & plus robufles qu'on ne les trouve ailleurs, une nourriture

> plus folide & plus abondante. Ces raifons pourroient faire foupconner que la Suede ne fut jamais excellivement peuplée, quoiqu'on l'ait appellée la fabrique du genre-bumain. Il est vraisemblable que les nombreufes bandes qui en fortoient, & qui fous le nom fi redouté de Goths & de Vandales, ravagerent, affervirent tant de contrées de l'Europe, n'étoient quo

des effaints de Scythes & de Sarmates, qui s'y rendoient par le Nord de l'Afie, & qui se poussoient, se remplacoient successivement. Cependant ce seroit une erreur de croire, que cette vaste contrée ait été toujours austi déferte que nous la voyons. Des preuves historiques préfentées aux derniers états, les convainquirent que leur pays avoit il y a trois fiécles plus d'habitans qu'aujourd'hui , quoique la religion catholique qu'on y professoit alors, autoritat les cloitres, & preferivit au clergé le célibat. Un dénom rement fait avec la plus grande précifion, par ordre du gouvernement en 1760, prouve que la Suede, fans y comprendre les possessions d'Allemagne, qui font peu de chofe, n'a actuellement que 2, 383, 113 fujets; & que dans cette population, il v a 1, 127, 938 hommes, & 1, 255, 175 femmes. En prenant un terme moyen, c'est 345 habitans par liene quarrée. Les deux extrêmes, sont la Gothie qui en compte 1248, & la Laponie qui n'en compte que deux.

Le nombre feroit plus grand dans toures les provinces, si elles n'étoient continuellement abandonnées, & fouvent fans retour, par un grand nombre de ceux qui y ont pris naissance. On voit dans tous les pays des hommes, qui par curiosité, par inquiétude naturelle, & sans objet déterminé, passent d'une contrée dans une autre; mais c'est une maladie qui attaque seulement quelques individus, & ne peut être regardée comme la cause générale d'une émigration constante. Il y a dans tous les hommes un penchant à aimer leur patrie, qui tient plus à des causes morales qu'à des principes physiques. Le goût naturel pour la société, les liaisons de sans & d'amitié, l'habitude du climat & du langage, cette préven-

tion qu'on contracte si aisement pour le lieu, les mœurs, le genre de vie auxquels on est accoutumé; tous ces liens attachent un être raifonnable à des contrees où il a reçu le jour & l'éducation. Il faut de puissans motifs pour lui faire rompre à la fois tant de nœuds, & préférer une au. tre terre, où tout sera étranger & nouveau pour lui. En Suede, où toute la puissance est entre les mains des étais composés de différens ordres du r vaume, meme de celui des paylans, on devroit plus tenir à fon pays; cependant on en fort beaucoup, & il doit y avoir des railons de cette émigration.

La classe de citoyens la plus attachée à sa patrie, est celle des laboureurs. L'agriculture fut affez florifiante avant que Gustave Vasa désendit l'exportation des grilles, Depuis ce funeste édit, elle rétrograda toujours : les es forts qu'on a faits dans les derniers tems pour lui redonner de l'activité, n'ont pas en un fuccès auffi complet qu'on le defiroit. L'état achete annuellement une partie du bled nécessaire à la confommation. Ce beloin peut durer long-tems; par la difficulté d'élever de nombreux troupeaux. Il faut les nourrir neut mois au fec, & on manque de bras pour couper, pour ferrer la quantité de fourrage que la longueur des hivers rendroit necellaires.

Les mines ne font pas exposées à de parcils inconveniens. Leur exploitation fut long-tems la plus grande reffource du royaume. Elles tomberent depuis dans la dépendance des Anglois & des Hollandois, par les avances confidérables que les négocians de ces deux nations failoient à leurs propriétaires. Une meilleure administration les a fait successivement sortir de cette servitude. Celles d'argent rendent annuellement à l'état quatre mile cinq cents marcs; celles de cuivre, huit mille chiffinns

on lingots, dont on en exporte cinq mille cinq cents; & celles de fer, quatre cents mille chiflons, dont environ trois cents mille palient à l'étranger. Il étoit facile de multiplier les dernières, fur-tout dans les provinces boréales ou abondent les bois, les caux nécellaires pour ces travaux, & où l'hiver par la rigueur & par la durée favorile les charrois. Les cats de 1765 ont défendu d'en ouvrit de nouvelles, fans qu'on puille découvrir aucune railon d'économie politique, qui ait fuggéré cette prohibition. Il doit être permis de fonpçonner qu'elle a pris la fource dans les intérêts partieuliers & perfonnels de quelques membres puiffans de la diete. Les manufactures n'ont pas été mieux traitées que les mines.

Jufqu'à l'heureufe révolution qui rendit à la Suede fa liberte, la nation étoit généralement habilée d'étoffes étrangeres. On fentit a cette époque mémorable, l'impoffibilité de faire ecfler un fi grand abus avec les laines du pays extremement grofficres; & on in venir d'Elpa ne & d'Angleterre des brebis & des beliers, qui, par les précautions qu'on a prifes, n'ont que peu dégénéré. A mefure que les troupeaux fe font multipliés, les fabriques ont augmenté, au point qu'en 1763 elles occupoient quarante-cinq mille ames. Ces progrès ont bleffe quelques citoyens qui les croyoient nuifibles à l'agriculture. Inutilement on a voulu leur faire observer que les manufactures opéroient la conformation des productions territoriales; qu'elles multiplioient les troppeaux, & que les troupeaux fécondoient les champs; qu'il n'y avoit au plus dans l'état que huit en neuf villes digues de ce nom, & que leur population n'étoit relativement à celle de la campagne, que dans le rapport d'un à douze, ce qui ne se irouvoit dans aucun autre gouvernement. Ces représeatations n'ont pas été goûtées. La diete de 1765 a adopté, par esprit de parti ou par ignorance, les vues de ceux qui vouloient renvoyer tout le monde à la charrue. Pour faire réufsir ce plan, on a embarrassé l'industrie de toutes les entraves qu'il a été possible d'imaginer. Il est arrivé de-là que les ouvriers ont porté leurs talens ailleurs, sur-tout en Russie, & que la Suede se trouve actuellement fans manusactures.

Ses pêcheries n'ont pas eu la même destinée. La feule qui mérite d'être envisagée sous un point de vue politique, c'est celle du hareng. Elle ne remonte pas au-delà de 1740. Avant cette époque, ce poiss n sur-delà de 1740. Avant cette époque, ce poiss n fuyoit les côtes de Suede. Il donna alors à celle de Gotenbourg, & il ne s'en est pas retiré depuis. On en exporte annuellement deux cents mille barils, qui, à raiton de vingt francs par baril, forment un objet de quatre millions de livres. Environ huit mille barils sont portés dans les isles Angloises d'Amérique. Il est bien étonnant que les François, qui ont plus d'esclaves, & moins de facilité pour les nourrir, ayent négligé jusqu'à présent un moyen que tout les invitoit à adopter.

La nation Suédoife ne jouissoit pas encore de sa pêche du hareng, lorsqu'elle désendit aux étrangers d'introduire dans ses ports d'autres denrées que celles du cru de leur pays, & de transporter ces marchandises d'un port du royaume à l'autre. Cette loi célebre, connue sous le nom de placard des productions, & qui est de 1724, ressuérieta la navigation, anéantie depuis long-tems par les malheurs des guerres. Un pavillon inconnu par-tout, se montra sur toutes les mers. Ceux qui l'arboroient, ne tarderent pas à acquérir de l'habileté & de l'expérience. Leurs progrès parurent

même à des politiques éclairés devenir trop confidérables pour un pays dépeuplé. Ils penserent qu'il falloit s'en tenir à l'exportation des productions de l'état, à l'importation de celles dont il avoit besoin, & abandonner le commerce purement de fret. Ce système a été vivement combattu. De grands administrateurs ont cru, que bien loin de gêner cette branche d'industrie, il convenoit de l'encourager, en abolissant tous les réglemens qui la contrarient. Le droit exclusif de passer le Sund, fut anciennement attribué à un petit nombre de villes, défignées sous le nom de Staple. Tous les ports même fitués au Nord de Stockholm ou d'Abo. furent affervis à porter leurs denrées à l'un de ces entrepôts, & à s'y pourvoir des marchandifes de la Baltique, qu'ils auroient pû se procurer de la premiere main, à meilleur marché. Ces odieuses distinctions imaginées dans des tems barbares, & qui tendent à favorifer le monopole des marchands, existent encore anjourd'hui. Les spéculateurs les plus sages en matiere d'administration, desirent qu'elles soient anéanties; asin qu'une concurrence plus univerfelle, produife une plus grande activité. Perfonne ne fait des vœux pour l'augmentation des troupes.

Avant Gustave Vasa, tout Suédois étoit foldat. Au cri du besoin public, le laboureur quittoit sa charrue & prenoit un arc. La nation entiere se trouvoit aguerrie par des troubles civils qui ne discontinuoient pas. L'état ne soudoyoit que cinq cents hommes, qui devoient être toujours prêts à marcher. En 1542 ce soible corps su porté jusqu'à six mille. Les paysans chez qui l'on mettoit en quartier ces troupes, trouverent ce sardeau into-lérable, & il fallut les en décharger. Pour y parvenir,

on reunit au sife les terres incultes, on les sit défricher, & on y plaça les nouveaux desenseurs de la patrie. Cette excellente institution s'est perpétuée. Les gens de guerre ne sont pas emprisonnés comme ailleurs dans l'oifiveté des garnifons. Depuis le général jusqu'au foldat, tous ont une mailon qu'ils habitent, une portion de terre qu'ils font valoir comme leur propre bien. L'étendue & la valeur de ce terrein font proportionnees aux grades de milice. Cette possession qu'ils tiennent de la couronne, s'appelle Bossell, & ne s'accorde samais que dans les domaines qui appartiennent au gouvernement. L'aumée est actuell ment composée de l'uit régimens de cavalerie, de trois régimens de dragons, de deux régimens d'hulfards, de vingt & un régimens d'infanterie nationale, qui font payes de ce te maniere, & de oix régimens le troupes étrangeres qui ont une folde en argent, & qu'en place dans les provinces, dans les forterelles fituees audelà des mers; ce qui forme en tout cinquante un'ile hommes. Cette masse est grossie & portée jusqu'à quarevingt-quatre mille hommes, par trente-quatre mille foldats de réferve qui ont ausii leurs hostels, & qui par leur inflitution font destinés à remplacer ceux de l'infanterie nationale qui meurent, qui se perdent, ou qui sont faits prisonniers. Vingt vaisseaux de ligne, un nombre de frégates proportionné, & quelques galeres, achevent de former les forces de la république.

Pour faire agir ces forces. l'état n'a qu'un revenu de dix-huit millions de livres. Il est formé par un impôt sur les terres, par le produit des douanes, par des droits sur le cuivre & sur le fer, & sur le papier timbré, par une capitation & un don gratuit. C'est bien peu pour les dépenses de la guerre, pour les besoins du gouvernes

ment, & encore y faut-il puiller ce qui doit servir à l'acquittement des dettes.

Elles montoient à lept millions cinq cents mille livres. lorf que Charles XI arriva au trone. Ce prince, économe de la maniere dont il convient aux souverains de l'être, les paya. Il fit plus. Il dégagea plutieurs des domaines conquis en Allemagne, qui avoient été aliénés à des voifins pudfans. Il retira les diamans de la couronne, fur lefauels on avoit emprunté en Hollande des fommes confiderables. Il fortilia les places frontieres. Il fecourur fes allies, & arma fouvent des escadres pour maintenir fa superiorité dans la mer Baltique. Les événemens qui suivirent fa mort, replongerent les affaires dans le cahos d'où il les avoit tirees. Le défordre a été toujours en augmentant, & il s'est trouvé que l'état devoit quarrevingt-deux millions cinq cents mille livres , pour leiquelles il payoit un interêt de quatre & demi pour cent. De cette fomme, buit millions appartiement à l'étranger, cinq millions à une caisse d'amortissement qui sut établie pour le paiement des dettes de Charles XII . un million & demi à quelques communautés; douze millions & demi à des particuliers Suédois, & cinquante-cinq millions à la banque. Les meilleurs calculateurs prétendent que cette banque, qui appartient uniquement à l'etat, & dont la nation assemblée a seule la disposition, a autant gagné en prêtant fon papier aux particuliers fut des meubles ou des immeubles, que lui doit l'administra, tion. En ce cas la république n'a réellement que le tiers de la dette dont elle paye les intérêts, dans la vue de foutenir le crédit public.

Ce crédit est d'autant plus nécessaire, que depuis la dernière guerre d'Allemagne, il ne reste pas deux millions d'especes en circulation dans tout le royaume. Tout s'y fait avec du papier. L'obligation que contractent, fous la foi du ferment, ceux auxquels le dépôt en est confié, de garder un profond fecret fur tout ce qui a rapport à leurs fonctions, ne permet pas de fixer avec la derniere précifion quelle est la quantité de papier qui tient lieu d'argent. Cependant on ne craindra pas d'avancer, d'après les observateurs le plus profondément instruits, que la masse des billets de banque monte à foixante-dix-sept millions.

La pauvreté n'étoit pas toutefois la plus dangereuse maladie qui, depuis quelque tems, travailloit la Suede; de plus grandes calamités la bouleverspient. L'intérêt particulier, qui avoit pris la place de l'esprit public, rempliffoit de défiances, la cour, le fenat, tous les ordres de la république. On cherchoit à se détruire réciproquement avec un acharnement qui n'avoit point d'exemple. Lorsque les moyens manquoient, on alloit les chercher au loin; & l'on ne rougiffoit pas de conspirer en quelque maniere avec des étrangers contre sa patrie.

La malheureuse situation où se trouvoit réduit un état qui paroissoit libre, nourrissoit l'esprit de servitude qui avilit la plupart des contrées de l'Europe. Elles fe vantoient de leurs fers, en voyant les maux que fouffroit une nation qui avoit brifé fes chaînes. Perfonne ne vouloit voir que la Suéde avoit passé d'un excès à un autre; que pour éviter l'inconvénient des volontés arbitraires, on étoit tombé dans les défordres de l'anarchie. Les loix n'avoient pas sçu concilier les droits particuliers des individus, avec les droits de la fociété, avec les prérogatives dont elle doit jouir pour la sûreté commune de tous ceux qui la composent.

Dans cette fatale crife, il convenoit à la Suéde, de confier au fantôme de roi qu'elle avoit formé, un pouvoir fuffinant pour fonder les plaies de l'état, & pour y appliquer les remedes convenables. C'est le plus grand acte de fouveraineté que faire puisse un peuple; & ce n'est pas perdre sa liberté que d'en remettre la direction à un dépositaire de consiance, en veillant à l'usage qu'il fera de ce pouvoir commis.

Cette résolution auroit comblé les Suédois de gloire, & fait leur bonheur. Elle auroit rempli les esprits de l'opinion de leurs lumieres & de leur sagesse. En se resusant à un parti si nécessaire, ils ont réduit le chef de l'état à s'emparer de l'autorité. Il régne aux conditions qu'il a voulu prescrire; & il ne reste à ses sujets de droits, que ceux dont sa modération ne lui a pas permis de les dépouiller.

Nous ne fommes pas placés à la diffance convenable, pour occuper nos lecteurs de cette révolution; la postérité jugera. Il faut parler des liaisons formées aux Indes par le roi de Prusse.

Ce prince, dans l'âge des plaisirs, eut le courage de XXXI. Le roi de présèrer à la molle oissiveté des cours l'avantage de s'in-Prusse forstruire. Le commerce des premiers hommes du siècle, me à Embden une de s'éter four une de compagnie naturellement aétif, naturellement impatient de s'éten-pour les dre. Ni la slatterie, ni la contradiction ne purent jamais ractère de le distraire de ses prosondes méditations. Il ferma de ce prince, bonne heure le plan de sa vie & de son régne. On osa cabiliste prédire à son avénement au trône, que ses ministres ne ment. seroient que ses seré aimes, que ses administrateurs de ses sinances, que ses commis, ses généraux, que ses aides de camp. Des circonstances heureuses le mirent à portée

de développer aux yeux des nations de talens acquis dans la retraite. Saififfait avec une rapidité qui n'appartenoit qu'à lui le point déclif de ses intérers, Predérie attiqua une puillance qui avoit teun fes aucètres drus la fervitude. Il gagna cinq battilles contre elle, lui culeva la meilleure de les provinces, & lit la paix auffi à propos qu'il aerit fait la guerre.

En cellant de comba-tre, il ne cella pas d'agir. On le vit alpirer à l'admiration des mêmes peuples à dont il avoit été la terreur. Il appella tous les arts a lui , & les allocia à fa gloire. Il reforma les abus de la juffice. & dicta lui-mênte des loix pleines de fingelle. Un ordre fimple, invariable, s'établit dans toutes les parties de l'adminittration. Perfundé que l'autorité du fouverain est un bien commun à tous les finets, une protection dont its doivent tous également jouir, il voulat que chacun d'eux cut la liberté de l'approcher et de lui écrire. Tous les influis de la vie étoient confacrés au bien de les peuples. Sas délaffemens même leur étoiene utiles. Ses ouvrages d'histoire, de morale, de politique étoient remplis de vérités pratiques. On vit régner julques dans ses poésies des idées profondes, & propres à répandre la lumière. Il s'occupoit du foin d'enrichir fes états; lorique des événemens heureux le mirent en possession de l'Ooftfrife en 1744.

Embden, capitale de cette petite province, paffoit, il y a deux fiecles, pour un des melleurs ports de l'Europe. Les Angleis, forcés de quitter Anvers, en firent le centre de leurs liaifons avec le continent. Les Hollandois, après avoir afpiré long-tems & inucilement à fe l'approprier, en étoient devenus jaloax, jusqu'à travailler à le combler. Tout indiquoit que c'étoit un lieu propre à devenir l'entrepôt d'un grand commerce. L'éloignement où étoit ce foible pays de la maffe des forces Pruffiennes, pouvoit expoter à quelques inconvéniens : mais Fredéric efpéra que la terreur de fon nom contiendroit la jalonfie des puiffances maritimes. Dans cette perfuation, il voulut qu'en 1750, une compagnie pour les Indes Orientales, fûr établie à Embden.

Le fonds de la nouvelle société étoit de 3, 900, 000 livres, il fut principalement formé par les Anglois & les Hollandois, malgré la févérité des loix que leurs gouvernemens avoient portées pour l'empêcher. On étoit encouragé à ces spéculations par la liberté indéfinie dont on devoit jouir, en payant au fouverain trois pour cent. de toutes les ventes qui seroient faites. L'événement ne répondit pas aux espérances, six vailleaux partis succesfivement pour la Chine ne rendirent aux intéressés que leur capital, & un bénéfice de dix pour cent en sept années. Une autre Compagnie, qui se forma peu de tems après dans le même lieu pour le Bengale, prit encore plus mal ses mesures. Un proces, dont vraisemblablement on ne verra jamais la fin , est tout ce qui lui reste des deux seules expéditions qu'elle ait tentses. Les commencemens de la derniere guerre ont anéanti l'un & l'autre corps.

C'est le seul échec qu'ait essuyé la grandeur du roi de Prusse. Nous n'ignorons pas qu'il est disticile d'apprécier ses contemporains : on les voit de trop près. Les princes sont sur-tout ceux qu'on peut le moins se flatter de bien connoître. La renommée en parle rarement sans passion. C'est le plus souvent d'après les basselles de la statteric, d'après les injustices de l'envie, qu'ils sont jugés. Le cri consus de tous les intérêts, de tous

Tome II.

les fentimens qui s'agitent & changent autour d'eux trouble ou suspend le jugement des sages même.

Cependant, s'il étoit permis de prononcer, d'après une multitude de faits liés les uns aux autres, on diroit de Frédéric qu'il feut dissiper les complots de l'Europe conjurée contre lui; qu'il joignit à la grandeur & à la hardiesse des entreprises, un secret impénétrable dans les moyens; qu'il changea la maniere de faire la guerre, qu'on croyoit, avant lui, portée à fa perfection; qu'il montra un courage d'etprit, dont l'hilloire lui sournissoit peu de modeles ; qu'il tira de ses fautes même plus d'avantages que les autres n'en fçavent tirer de leurs tucces; qu'il fit taire d'étonnement, ou parler d'admiration toute la terre , & qu'il donna autant d'éclat à sa nation, que d'autres souverains en reçoivent de leurs peuples.

· Ce prince préfente un front toujours memaçant. L'o. pinion qu'il a donnée de les talens ; le l'ouvenir fans cesse présent de ses actions; un revenu annuel de soixante-dix millions; un trefor de plus de deux cens; une armée de cent quatre-vingt mille hommes : tout assure fà tranquillité. Malheurenfement, elle n'est pas utile à fes fujets comme elle le fut autrefois. Ce monarque continue à laisser les Juiss à la tête de ses monnoies, où ils ont introduit un très-grand défordre. Il n'a point fecouru les plus riches négocians de tes provinces, que ses opérations avoient ruines. Il a mis dans les mains les manufactures les plus confidérables de fon pays. Ses états font remplis de monopoles, destrucieurs de toute industrie. Des peuples dont il fut l'idole, ont été livrés à l'avidité d'une fonde de briganc's étrangers. Cette conduite a inspiré une défiance fi universelle, soit au-dedans, soit hors de la Prusse, qu'il n'y a point de hardiesse à assurer que les essorts qui se sont pour ressurciter la compagnie d'Embden seront inutiles.

Oh Frédéric, Frédéric! tu reçus de la nature une imagination vive & hardie, une curiofité fans bornes, du goût pour le travail, des forces pour le fupporter. L'étude du gouvernement, de la politique, de la légiflation occupa ta jeunefle. L'humanité par-tout enchaînée, par-tout abattue, essuya ses larmes à la vue de tes premiers travaux, & sembla se consoler de ses malheurs, dans l'esperance de trouver en toi son vengeur. Elle augura & bénit d'avance tes succès. L'Europe te donna le nom de roi philosophe.

Lorfque tu parus fur le théâtre de la guerre, la célérité de tes marches, l'art de tes campemens, l'ordre de tes batailles étonnerent toutes les nations. On ne ceffoit d'exalter cette difcipline inviolable de tes troupes, qui leur affuroit la victoire; cette fubordination méchanique qui ne fait de plusieurs armées qu'un corps, dont tous les mouvemens dirigés par une impulsion unique, frappent à la fois au meme but. Les philosophes même, prévenus par l'espoir dont tu les avois remplis, enorgueilais de voir un ami des arts & des hommes parmi les rois, applaudifloient peut-être à tes succès sanglans. Tu sus regardé comme le modele des rois guerriers.

Il existe un titre plus glorieux,; c'est celui de roi citoyen. On ne l'accorde pas aux princes, qui, confondant les erreurs & les vérités, la justice & les préjugés, les sources du bien & du mal, envisagent les principes de la morale comme des hypothètes de méta-

phyfique, ne voient dans la raifon qu'un orateur gagé par l'intérêt. O si l'amour de la gloire s'étoir éteint au fond de ton cœur! Si ton ame, épuilée par tes grandes. actions, avoit perdu son ressort & son énergie! Si les foibles passions de la vieillesse vouloient te saire rentrer dans la foule des rois! Que deviendroit ta mémoire? Que deviendroient les éloges que toutes les bouches de la renommée, que la voix immortelle des lettres & des arts t'ont prodigués? Mais non : ton régne & ta vie ne seront pas un problème dans l'histoire. R'ouvre ton cœur aux sentimens nobles & vertueux qui firent tes premieres délices. Occupe tes derniers jours du bonheur de tes peuples. Prépare la félicité des générations l'atures, par la félicité de la génération actuelle. La puillance de la Prusse appartient à ton génie. C'est toi qui l'as créée, c'est toi qui la soutiens. Il faut la rendre propre à l'état qui te doit sa gloire.

Que ces innombrables métaux enfouis dans tes coffres, en rentrant dans la circulation, rendent la vie au corps politique: que tes richestes performelles , qu'un revers peut diffiper, n'aient déformais pour base que la richesse nationale, qui ne tarira jamais; que res fujets courbés fous le joug intolérable d'une administration violente & arbitraire, retrouvent les tendresses d'un pere, au lieu des vexations d'un oppresseur; que des droits exorbitans fur les perfonnes & les confommations, cessent d'étousser également la culture & l'industrie ; que les habitans de la campagne fortis d'efclavage, que cenx des villes véritablement libres, se multiplient au gré de leurs penchans & de leurs efforts. Ainfi tu parviendras à donner de la stabilité à l'empire que tes qualités brillantes ont illustré, ont étendu; tu seras placé dans la liste respectable & peu nombreuse des rois citoyens.

Ose davantage : donne le repos à la terre. Que l'autorité de ta médiation, que le pouvoir de tes armes, force à la paix des nations inquiettes. L'univers est la patrie d'un grand homme; c'est le théâtre qui convient à tes talens : deviens le bienfaiteur de tous les peuples.

Rien n'est grand, n'est heureux dans les monarchies. fans l'influence du maître qui les gouverne; mais il ne dépend pas uniquement d'un monarque de faire tout ce qui convient au bonheur de ses peuples. Il trouve souvent de puissans obstacles dans les opinions, dans le caractere, dans les dispositions de ses sujets. Ces opinions, ce caractere, ces dispositions, peuvent sans doute être corrigés; mais en attendant qu'ils le foient en Espagne, nous les regarderons comme la principale cause du peu de succès qu'ont en les projets si souvent formés, pour faire prospérer le commerce des Philippines.

Les Philippines, anciennement conques sous le nom de Manilles, forment un archipel immense à l'Est de l'A- Etablissefie. Les montagnes de ces illes sont peuplées de fauva- ment des ges, qui paroiffent être les plus anciens habitans du pays. aux Philip-Quelques rapports qu'on a cru entrevoir entre leur lan-pines, que & celle du Malabar, ont fait foupçonner qu'ils pouvoient être venus de cette agréable contrée de l'Inde. Leur vie est toute animale. Ils n'ont point de demeure fixe. Les fruits, les racines qu'ils trouvent dans les bois font leur unique nourriture; & lorfqu'ils ont épuisé un canton, ils vont en dévorer un autre. Les efforts qu'on a faits pour les affujettir, ont toujours été vains, parce qu'il n'y a rien de si difficile que de dompter des peuples errans.

Les plaines d'où on les a chasses, ont été successivement occupées par des colonies de Siam, de Sumatra, de Borneo, de Macassar, de Malaca, des Moluques & d'Arabie. Les mœurs de ces colons étrangers, leur religion, leur gouvernement, ne permettent pas de se meprendre fur les lieux de leur origine.

Magellan firt le premier Européen qui reconnut ces isses. Mécontent du Portugal, sa patrie, il étoit passé au fervice de Charles-Quint; & par le détroit qui depuis porta fon nom, il arriva aux Manilles en 1521. Le malheur qu'il eat d'y périr, n'auroit pas empêché vrailemblablement que fon voyage n'eût eu des fuites, fi elles n'avoient été arrêtées par la combination dont on va ren-

dre compie.

Tandis qu'au quinziéme fiécle les Portugais s'ouvroient la route des Indes orientales, & se rendoient les maîtres des épiceries & des manufactures, qui avoient toujours fait les délices des nations policées, les Espagnols s'alluroient par la découverte de l'Amérique, plus de tréfors que l'imagination des hommes n'en avoit jufqu'alors defiré. Quoique les deux nations fuivifient leurs vues d'aggrandiflement dans des régions bien féparées, il parut possible qu'on se rencontrât. Leur antipathie auroit rendu cer événement dangereux. Pour le prévenir, le pape Alexandre VI fixa en 1493 les prétentions respectives, par une fuite de ce pouvoir univerfel & ridicule, que les pontifes s'étoient arrogé depuis plufieurs fiécles, & que Pignorance idolâtre de deux peuples également superstitieux, prolongeoit encore pour affocier le ciel à leur avarice. Il donna à l'Espagne tout le pays qu'on découvriroit à l'Ouest du méridien pris à cent lieues des Açores, & au Portugal, tout ce qu'il pourroit conquérir à l'Est de ce méridien. Dans la fuite, les deux puissances convinrent de reculer cette ligne de démarcation à deux cents cinquante lieues plus à l'Ouest, pour assurer davantage leur tranquillité. La cour de Rome ne connoissoit pas assez la théorie de la terre, pour sentir que les Espagnols poussant leurs découvertes du côté de l'Ouest, & les Portugais du côté de l'Est, c'étoit une nécessité qu'ils se rencontrassent. L'expédition de Magellan démontra cette vérité.

Les Portugais, qui, quoique navigateurs, n'avoient pas imaginé qu'on pût parvenir aux Indes par une autre route que celle du cap de Bonne-Espérance, furent trèsétonnés d'y voir arriver les Espagnols par la mer du Sud. lls craignirent pour les Moluques, fur lesquelles leurs rivaux prétendoient avoir des droits ainfi que fur les Manilles. La cour de Lisbonne étoit déterminée à tout. plutôt qu'à voir échapper de fes mains le commerce des épiceries. Cependant, avant de se commettre avec la seule puissance dont les forces maritimes fusient alors redoutables, elle crut devoir tenter la voie de la négociation. Ce moyen réuffit plus facilement qu'on ne l'avoit espéré. Charles-Quint, que ses entreprises continuelles réduisoient à des besoins fréquens, consentit pour la fomme de 3, 420, 000 livres, à suspendre tous les armemens pour les Moluques, jusqu'à ce que les droits respectifs eussent été éclaircis. Il s'engagea même, en cas que la décision sût savorable, à n'en tirer avantage qu'après avoir rembourfé l'argent qu'il auroit touché. Depuis cet accommodement, le monarque Espagnol occupé de son aggrandissement en Europe & en Amérique, perdit de vue les Indes orientales.

Philippe II reprit en 1564 le projet de soumettre les M 4

Manilles. L'exécution en fut confiée à Michel Lopés de l'Egaspe. Il s'établit solidement à Luçon, la principale de ces isles, & jetta les fondemens de quelques colonies dans les isles voifines, en particulier dans celle de Zebu, où Magellan avoit abordé. Ses fuccessours auroient vraisemblablement achevé la conquête de cet archipel, si ou leur eût fourni de plus grands moyens, peut-être même s'ils n'avoient été obligés d'employer le peu qu'ils en avoient, à foutenir les Portugais dans les Moluques. La patience Hollandoise triompha de ses esforts foibles, tardifs & peu sinceres. Ils ne firent que retarder la perte des riches possessions qui en étoient l'objet; & ils laisserent la domination Castillane fur les Manilles, qu'on commençoit à appeller Philippines, dans un état de langueur dont elle n'est iamais sortie.

XXXIII. des Philippines.

Le nombre des Espagnols n'y passe pas trois mille: on Etat actuel peut compter le triple de Metis. Les uns & les autres font chargés de contenir un million trois cents foixante & quelques mille Indiens, qui fe trouverent foumis lors du recensement de 1752. La plupart sont chrétiens, & tous payent un tribut de 2 livres 13 fols. Ils font difperfés dans neuf isles & distribués dans vingt départemens, dont celle de Lucon seule en contient douze. Sa capitale nommée dans tous les tems Manille, est fituée à l'embouchure d'une grande riviere dans le fond d'une baie qui a trente lieues de circuit. L'Egaspe la jugea propre à être le centre de l'état qu'il vouloit fonder, & il y fixa le gouvernement & le commerce. Gomez Perez de las Marignas l'entoura de murailles en 1500, & v bâtit le fort Saint-Jacques. Comme elle ne reçoit que de petits bâtimens, on jugea dans la fuite qu'il convenoi de fortisser Cavite, qui n'en est éloigné que de trois

lieues, & qui lui fert de port. Il est en demi-cercle. Les vaisseaux y sont par-tout à l'abri des vents du Sud, mais exposés à être battus de ceux du Nord, s'ils ne rangent de fort près la terre. On y occupoit autresois dans les chantiers trois ou quatre cens Indiens. Depuis quelques années, les atteliers ont été multipliés, & il s'y construit actuellement des vaisseaux de guerre pour l'Europe.

La colonie a pour chef un gouverneur, dont l'autorité fubordonnée au vice-roi du Mexique, doit durer huit ans. Il a le commandement des armes. Il dispose de tous les emplois civils & militaires. Il peut distribuer des terres aux foldats, les ériger même en fiefs. Cette puiffance, quoiqu'un peu balancée par l'influence que le clergé & l'inquifition ont dans tous les établissemens Efpagnols du nouveau monde, s'est trouvée si dangereuse, que pour en arrêter l'excès, on a imaginé plutieurs expédiens. Le plus utile a été celui qui régle qu'on pourfuivra la mémoire d'un gouverneur mort dans l'exercice de fa charge, & que celui qui fera révoqué, ne partira qu'après que fon administration aura été recherchée. Tout particulier peut porter ses plaintes. S'il a éprouvé quelque injustice, il doit être dédommagé aux dépens du prévaricateur, qu'on condamne de plus à une amende envers le fouverain, pour l'avoir rendu odieux. Dans les premiers tems de cette fage institution, la sévérité fut pouffée si loin, que lorsque les accusations étoient graves & nombreuses, le coupable étoit mis en prison. Plusieurs y moururent de frayeur, & d'autres n'en sortirent que pour fubir des peines rigoureuses. La corruption a fait depuis des progrès. Celui qui fuccede est communément déterminé, par des fommes confidérables ou par les

vexations qu'il se propose de commettre, à pallier celles

de son prédécessent.

Cette collusion a formé un systême suivi d'oppression. On a exigé arbitrairement des impôts. Le revenu public s'est perdu dans les mains destinées à le recueillir. Des droits excellifs ont fait dégénérer le commerce en contrebande. Le cultivateur s'est vu contraint de déposer ses récoltes dans les magafins du gonvernement. On a pouffé l'atrocité, juiqu'à fixer la quantité de grains que ses champs devoient produire, jusqu'à l'obliger de les fournir au fife, fans en être payé que dans le tems & de la maniere qu'il plairoit à des maîtres oppre l'eurs. Cette tyrannie a déterminé une infinité d'Indiens à abandonner les Philippines, ou à fe réfugier dans les lieux inacceffibles de ces illes. L'niftoire fait monter à plufieurs millions, les malheureux que les vexations ont fait périr. Il n'est pas possible d'évaluer le nombre de ceux que l'anéantiffement de la culture & des fubfillances a empêché de naître. Ce qui a échappé à tant de calamités, a · cherché sa sureté dans l'obscurité & dans la misere. Les efforts que quelques administrateurs honnêtes ont fait dans l'espace de deux siécles, pour arrêter le cours de tant de barbaries, ont été inutiles, parce que les abus étoient trop invétérés, pour céder à une autorité fubordonnée & passagere. Il n'auroit pas fallu moins que le pouvoir suprême de la cour de Madrid, pour opposer une digue suffitante au torrent de la cupidité universelle; mais ce moyen unique n'a jamais été employé. Cette honteule indifférence est cause que les Philippines n'out pas été civilifées : il n'y a ni police, ni induffrie. A peine fauroit-on leur nom, fans les liaifons qu'elles entretiennent avec le Mexique.

· Ces liaifons, aufii anciennes que l'établiffement des Espagnols dans les deux Indes, se réduisent à faire paffer en Amérique par la mer du Sud, les produétions, les marchandifes de l'Afie. Nul des objets qui forment ces riches cargaifons, n'est le produit du foi ou des manufactures de ces ifles. Elles tirent la caunelle de Batavia. Les Chinois leur portent des foieries, & les Anglois ou les François, les toiles blanches, les toiles printes de Bengale & de Coromandel. Tous les peuples de l'Orient y peuvent naviguer ouvertement, mais les nations Européennes sont obligées de masquer leur pavillon. Sans cette précaution, qui n'est heureusement qu'une cérémonie vaine, elles ne feroient pas reçues. De quelque port qu'aient été expédiées les marchandifes, il faut qu'elles arrivent avant le départ des Galions. Celles qui viendroient après, ou ne seroient pas vendues, ou ne le seroient qu'à perte, à des négocians qui se trouveroient réduits à les garder dans leurs magafins, jufqu'à un nouveau voyage. Les payemens se font avec de la cochenille . & des piaftres venues du Mexique. Il y entre aufli des cauris, qui n'ont point de cours en Afrique, mais qui font d'un usage général fur les bords du Gange. Il est rare qu'on traite directement avec les Espagnols. La plupart dégoûtés des foins pénibles du commerce, mertent tous leurs biens entre les mains des Chinois, qui s'enrichissent aux dépeus de ces maîtres indolens. Si, comme la cour de Madrid l'avoit ordonné en 1750, on cût forcé ces agens les plus actifs de l'Afie, à le faire baptiler ou à fortir du pays, les affaires feroient tombées dans un défordre extrême.

Il y a des politiques qui penfent que ce ne feroit

pas un mal, & cette opinion est fort ancienne. A peine les Philippines eurent-elles ouvert leur communication avec l'Amérique, qu'on parla de les abandonner, comme nuifibles aux intérêts de la métropole. Pliilippe II & fes successeurs ont constamment rejetté cette proposition, qui a été renouvellée à plusieurs reprifes. La ville de Séville en 1731, & celle de Cadix en 1733, ont eu des idées plus raifonnables. Toutes deux ont imaginé ce qu'il est bien étonnant qu'on n'eût pas vu plutôt, qu'il seroit utile à l'Espagne de prendre part directement au commerce de l'Asie, & que les possessions qu'elle a dans cette partie du monde, feroient le centre des opérations qu'elle y voudroit faire. Inutilement leur a-t-on opposé que l'Inde fournissant des étosses de foie, des toiles de coton supérieures à celles de l'Europe pour le fini, pour les couleurs, fur-tout pour le bas prix, les manufactures nationales n'en pourroient foutenir la concurrence, & seroient infailliblement ruinées. Cette objection qui peut être de quelque poids chez certains peuples, leur a paru tout-à-fait frivole, dans la position où étoit leur patrie.

En effet, les Espagnols s'habillent, se meublent d'étoffes, de toiles étrangeres. Ces befoins continuels augmentent nécessairement l'industrie, les richesses, la population, les forces de leurs voifins. Ceux-ci abufent de ces avantages, pour tenir dans la dépendance la nation qui les leur procure. Ne se conduiroit-elle pas avec plus de fagesse & de dignité, si elle adoptoit les manufactures des Indes? Outre l'économie & l'agrément qu'elle y trouveroit, elle parviendroit à diminuer une prépondérance, dont elle fera tôt ou tard la victime.

Les inconvéniens presqu'inséparables des nouvelles entreprises, sont levés d'avance. Les isles que l'Espagne Ce que les possede sont situées entre le Japon, la Chine, la Cochin-Philippines pourchine, Siam, Borneo, Macassar, les Moluques, & à roient deportée d'entrer en liaison avec ces dissérens états. Si elles venir dans des mains font trop éloignées du Malabar, du Coromandel & du actives. Bengale, pour protéger efficacement les établissemens qu'on y formeroit; elles font d'un autre côté, fi voifines de plusieurs pays que les Européens fréquentent, qu'elles en excluroient facilement leurs ennemis en tems de guerre. D'ailleurs la distance où elles sont du continent, les garantit des ravages qui le désolent, & elle les dérobe à la tentation délicate de prendre part à ses divisions.

Cet éloignement n'empêche pas que leur subsissance ne soit assurée. A la vérité, les tremblemens de terre font fréquens aux Philippines, & les pluies ne discontinuent pas depuis juillet jusqu'en novembre; mais rien de tout cela ne nuit à leur fertilité. Il n'y a pas dans l'Afie de contrées plus abondantes en poisson, en grains, en fruits, en légumes, en bestiaux, en sagou, en cocotier. en plantes nourrissantes de toutes les especes.

On y trouve même plufieurs objets propres au commerce d'Inde en Inde ; l'ébene , le tabac , la cire , ces nids d'oiseaux si recherchés, le bray, une espece de chanvre blanc, dont on fait des cables & des voiles; des bois de charpente & de construction, excellens & en abondance; les cauris, les perles, du fucre qu'on peut multiplier sans bornes, &, ensin, de l'or. On a des preuves incontestables, que dans les premiers tems, les Espagnols faisoient passer en Amérique, une grande quantité de ce métal, trouvé dans les rivieres par les naturels du pays.

Si ce qu'ils en ramassent annuellement ne passè pas aujourd'hui mille ou douze cents livres pefant, il faut en accuser la tyrannie, qui ne leur permet pas de jouir du fruit de leur industrie. Une modération raifonnable les engageroit à reprendre leurs anciens travaux, & à le livret à des travaux encore plus utiles à l'Efpagne.

Alors, cette couronne tirera de la colonie pour l'Enrope, de l'alun, des peaux de buffle, de la caffe, la féve de faint Ignace si utile dans la médecine, de l'hidigo, du cacao qu'on y a transporté du Mexique & qui y reussit fort bien, des bois de teinture, du coton, de la fausse cannelle qu'en persectionnera peut-être, & dont, telle qu'elle est, les Chinois se contentoient avant qu'ils fréquentafient Batavia. Quelques voyageurs affurent que l'ifle de Mindanao qui la produit, avoit aufli autrefois des Giroffliers. Ils ajoutent que le fouverain du pays ordonna de les arracher, en difant qu'il valoit mieux qu'il le fit lui-même que s'il y éroit forcé par les Hollandois. Cette anecdote paroît bien futpecte. Ce qu'il y a de certain, c'est que le voifinage des Moluques donne de grandes facilités pour se procurer les arbres qui produisent la muscade & le girolle.

Les marchés étrangers fourniront à l'Espagne, les foieries, les toiles, les aurres productions de l'Afie nécessaires à sa conformation, & les lui fourniront à mellleur marché qu'à fes concurrens. Tous les peuples de l'Europe se servent de l'argent tiré de l'Amérique, pour negocier dans l'Inde. Avant qu'ils aient pu l'y faire arriver, cet argent a dû payer des droits confiderables, faire des détours prodigieux, courir de grands risques. Les Espagnols, en l'envoyant directement de l'Amérique aux Phillippines, gagnerout fur l'imposition, sur le tems, sur les affirrances; de forte qu'en donnant la même quantité de métaux que les nations rivales, ils payeront réellement moins cher qu'elles.

Les transports d'argent diminueroient même avec le tems', si on savoit élever ces isles au dégré de spletdeur auquel la nature les appelle. Il faudroit pour cela rappeller dans leurs ports les nations qui les fréquenroient avant que les Espagnols les eussent envahies : faire oublier à la Chine que quarante mille de ses sujets qui s'étoient établis aux Philippines, y furent massacrés la plupart, parce qu'ils fouffroient impatiemment le joug affreux qu'on leur imposoit. Les Chinois déserteroient Batavia, qu'ils trouvent trop éloigné de leur patrie, & ranimeroient dans ces ifles les arts & la culture. On les verroit bientôt fuivis de beaucoup de négocians libres de l'Europe, répandus dans l'Inde, qui se regardent comme victimes du monopole de leurs compagnies. Les parurels du pays, excités au travail par les avantages inséparables de cette concurrence, sortiroient de leur indolence. Ils aimeroient le gouvernement qui s'occuperoit de leur bonheur; ils se rangeroient en foule sous ses loix, & seroient, en peu de temps, tous Espagnols. Si nos conjectures ne fout pas vaines, une colonie, telle qu'on vient de la présenter, sergit plus utile qu'un établissement purement passif, qui dévore une partie des tréfors de l'amérique. La révolution est facile. On ne peut manquer de la hâter, en établissant une grande liberté de commerce, une grande liberté civile & religieufe, & une sureté entiere pour les propriétés.

Cet édifice ne fauroit être l'ouvrage d'une compagnie exclufive. Depuis plus de deux fiécles que les Européens fréquentent les mers d'Afie, ils n'ont jamais été animés d'un esprit vraiment louable. Envain la société, la morale, la politique ont fait des progrès parmi nous; ces pays éloignés n'ont vu que notre avidité, notre inquiétude, notre tyrannie. Le mal que nous avons fait aux autres parties du monde, a été quelquefois compensé par les lumieres que nous y avons portées, par de lages inflitutions que nous y avons établies. Les Indes ont continué à gémir dans leurs ténebres & fous leur despotisme, sans aucun effort de notre part pour les délivrer de ces fléaux terribles. Si les diflérens gouvernemens avoient eux-mêmes dirigé les démarches de leurs négocians libres, il est vraisemblable que l'amour de la gloire se seroit joint à la passion des richesses, & que plus d'un peuple auroit tenté des choses capables de l'illustrer. Des vues si nobles & si pures ne pouvoient entrer dans l'esprit d'aucune compagnie de négocians. Refferrées dans les bornes étroites d'un gain présent, elles n'ont jamais penfé au bonheur des nations avec qui elles faifoient le commerce, & on ne leur a pas fait un crime d'une conduite à laquelle on s'attendoit.

Combien il seroit honorable pour l'Espagne, de qui personne n'espere peut-être en ce moment de grandes choses, de se montrer sensible aux intérêts du genre humain & de s'en occuper! Elle commence à secouer le joug des préjugés qui l'ont tenue dans l'enfance, malgré ses forces naturelles. Ses sujets n'ont pas encore l'ame avilie & corrompue par la contagion des richefses, dont leur indolence même & la cupidité de leur gouvernement, les ont heurensement fauvés. Cette nation doit aimer le bien; elle le peut connoître, elle le feroit, fans doute, elle en a tous les moyens dans les possessions que ses conquêtes lui ont données sur les plus

plus riches pays de la terre. Ses vaisseaux, destinés à porter la félicité dans les contrées les plus reculées de l'Asie, partiroient de ses dissérens ports & se réuniroient aux Canaries, ou continueroient séparément leur chemin, suivant les circonstances. Ils pourroient revenir de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance; mais ils s'v rendroient par la mer du Sud, où la vente de leur cargaison augmenteroit de beaucoup leurs capitaux. Cet avantage leur affureroit la supériorité sur leurs concurrens, qui en général naviguent à faux fret & ne portent guère que de l'argent. La riviere de la Plata leur fourniroit des rafraîchissemens, s'il en étoit besoin. Ceux qui pourroient attendre ne relâcheroient qu'au Chili ou même seulement à Juan Fernandez.

Cette isle délicieuse, qui doit son nom à un Espagnol auquel on l'avoit cédée, & qui s'en dégoûta après y avoir fait un assez long séjour, se trouve à cent dix lieues de la terre ferme du Chili. Sa plus grande longueur n'est que d'environ cinq lieues, & elle n'a pas tout-àfait deux lieues de largeur. Dans un espace si borné & un terrein très-inégal, on trouve un beau ciel, un air pur, des eaux excellentes, tous les végétaux spécifiques contre le scorbut. L'expérience a prouvé que les grains, les fruits, les légumes, les quadrupédes de l'Europe & de l'Amérique y réuffissoient admirablement. Les côtes font fort poissonneuses. Tant d'avantages sont couronnés par un bon port. Les vaisseaux y sont à l'abri de tous les vents, excepté de celui du nord; mais il n'est jamais affez violent, pour leur faire courir le moindre danger.

Ces commodités ont invité tous les Corsaires, qui vouloient infester les côtes du Pérou, par leurs pirate-N

ries, à relâcher à Juan Fernandez. Anson, qui portoit dans la mer du Sud des projets plus vastes, y trouva un afyle également commode & sûr. Les Espagnols convaineus enfin, que leur attention à détruire les bestiaux qu'ils y avoient jettés, n'est pas une précaution suffisante pour en écarter leurs ennemis, doivent y bâtir un fort. Ce poste militaire deviendra un établissement utile, si la Cour de Madrid, peut se déterminer à ouvrir les yeux. De plus grands détails feroient superflus. On ne peut s'empêcher de voir combien les idées que nous ne faifons qu'indiquer seroient avantageuses au commerce, à la navigation, à la grandeur de l'Espagne. Il n'est pas possible que les liaisons que la Russie entretient par terre avec la Chine, s'élevent jamais à la même importance.

Notions générales

XXXV. Entre ces deux grands empires, dont la grandeur impose à l'imagination, est un espace immense, comm for la Tar- dans les premiers âges, sous le nom de Scythie, & denuis, fous celui de Tartarie. Prife dans toute fon étendue, cette région est bornée, à l'occident, par la mer Caspienne & la Perse; au Sud, par la Perse, l'Indostan, les royaumes d'Arrakan & d'Ava, la Chine & la Corée; à l'Est, par la mer orientale; au Nord, par la mer glaciale. Une partie de ces vastes déserts, est foumise à l'empire des Chinois; une autre recoit ses loix des Russes; la troisiéme est indépendante, sous le nom de Kharifine, de grande & de petite Bucharie.

> Les habitans de ces célebres contrées, vécurent toujours de chasse, de pêche, du lait de leurs troupeaux; & avec un égal éloignement pour le féjour des villes, pour la vie sédentaire, & pour la culture. Leur origine, qui s'est perdue dans leurs déserts & dans leurs courses errantes, n'est pas plus ancienne que leurs usages. Ils

ont continué à être ce que leurs peres avoient été; & en remontant de génération en génération, on trouve que rien ne ressemble tant aux hommes des premiers ages que les Tartares du nôtre.

Ces peuples adopterent, la plupart, de bonne-heure la doctrine du grand Lama, qui réside à Putola, ville située dans un pays qui appartient en partie à la Tartarie, & en partie à l'Inde. Cette grande contrée où les montagnes sont entassées les unes sur les autres, est appellée Boutan, par les habitans de l'Indostan; Tangut, par les Tartares; Tsanli, par les Chinois; Lasia, par les Indiens au-delà du Gange; & Thibet, par les Européens.

Des monumens au-dessus de tout soupçon, sont remonter cette religion au-dessus de trois mille ans. Rien n'est plus respectable qu'un culte qui ent toujours pour base l'existence du premier Etre & la morale la plus pure.

On pense généralement que les sectateurs de ce pontife, le croyent immortel; que pour entretenir cette erreur, la divinité ne se montre jamais qu'à un petit nombre de considens: que lorsqu'elle s'offre aux adorations
du peuple, c'est toujours dans une espece de tabernacle,
dont la clarté douteuse montre plutôt l'ombre de ce dieu
vivant que ses traits; que quand il meurt, on lui substitue un autre prêtre de la même taille, & autant qu'il est
possible de la même figure; &, qu'avec le secours de ces
précautions, l'illusion se perpétue, même dans les lieux
où se joue cette comédie; à plus forte raison dans l'esprit
des ctoyans éloignés de la s'cène.

C'est un préjugé qu'un philosophe lumineux & profond, vient de disliper. A la vérité, les grands Lamas se montrent rarement, asin d'entreteuir la vénération qu'ils font parvenus à infpirer pour leur personne & pour leurs mystères; mais ils admettent à leur audience les ambassadeurs, ils reçoivent les fouverains qui viennent les visiter. S'il est disficile de jouir de leur vue, hors des occafions importantes & des plus grandes folenmités; on peut toujours envifager leurs portraits continuellement fulpendus au-desfus des portes du temple de Putola.

Ce qui a donné un cours fi universel à la fable de l'immortalité des Lamas, c'est que la foi du pays ordonne de croire, que l'esprit faint qui a animé un de ces pontises, passe d'abord après sa mort dans le corps de celui qui est légitimement élu pour le remplacer. Cette transmigration du fouffle divin, s'allie très-bien avec la métempfycole, dont le système est établi de tems immémorial dans ces contrées.

La religion Lamique fit de bonne-heure des progrès confidérables. On l'adopta dans une portion du globe fort étendue. Elle domine dans tout le Thibet, dans toute la Mongalie. Les deux Bucharies , & plufieurs provinces de la Tartarie, lui font prefique totalement foumilles. Elle a des fectateurs dans le royaume de Cachemire, aux Indes & à la Chine.

C'est de rous les cultes, le seul qui puisse se glorifier d'une antiquité très-reculée, fans mélange d'ancun autre dogme. La réfigion des Chinois a été plus d'une fois altétée par l'arrivée des divinités étrangeres & des fuperstitions qu'on a fait goûter aux dernières classes du peuple. Les Juiss ont vu finir leur hiérarchie & démolir leur temple. Alexandre & Mahomet éteignirent, autant qu'il étoit en eux, le feu facré des Guebres. Tamerlan & les Mogols out affoibli dans l'Inde le culte du dice Brama. Mais ni le tems, ni la fortune, ni les hommes, n'ont pu ébranler le pouvoir théocratique du grand Lama.

Cette stabilité, cette perpétuité, doivent être particulieres aux religions qui ont des dogmes fixes, une hiérarchie eccléfiastique bien ordonnée, & un chef suprême, qui, par son autorité, maintient ces dogmes dans leur état primitif, en condamnant toutes les opinions nouvelles, que l'orgueil seroit tenté de produire, & la crédulité d'adopter. Les Lamas avouent eux-mêmes, qu'ils ne sont pas des dieux : mais ils prétendent représenter la divinité, & avoir reçu du ciel le pouvoir de décider en dernier restort, de tout ce qui intéresse le culte public. Leur théocratie s'étend bien aussi entierement sur le temporel que sur le spirituel : mais les soins profanes ne leur paroissent pas mériter de les occuper; ils abandonnent toujours l'administration de l'état à des délégués qu'ils ont jugé digues de leur confiance. Cet ufage a fait fortir successivement de leur vaste domination plusieurs provinces. Elles font devenues la proie de ceux qui les gouvernoient. Le grand Lama, autrefois maître absolu de tout le Thibet, n'en possède aujourd'hui que la moindre partie.

Les opinions religieuses des Tartares, n'ont dans aucun tems énervé leur valeur. C'est pour arrêter les irruptions qu'ils faisoient à la Chine, que sur élevée, environ trois siècles avant l'ére chretienne, cette fameuse muraille, qui s'étend depuis le sleuve Jaune jusqu'à la mer de Kamschatka; qui est terrassée par-tout, & slanquée par intervalles de grosses tours, suivant l'ancienne méthode de fortisser les places. Un pareil monument prouve qu'il y avoit alors dans l'empire, une prodigieuse population; mais il doit aussi faire présumer qu'on y manquoit d'èr-

nergie & de science militaire. Si les Chinois avoient eu du courage, ils auroient eux-mêmes attaqué des hordes errantes, ou les auroient contenues par des armées bien disciplinées; s'ils avoient sçu la guerre, ils auroient compris que des lignes de cinq cents lieues ne pouvoient pas être gardées par-tout, & qu'il sussificit qu'elles fussent percées à un feul endroit, pour que le refte des fortifications devint inutile.

Aussi, les incursions des Tartares continuerent elles jusqu'au treizieme fiécle. A cette époque, l'empire sut conquis par ees barbares, que commandoit Gengiskam. Ce sceptre étranger ne fut brifé, que lorsqu'au bout de quatre-vingt-neuf ans, il fe trouva dans les mains d'un prince indolent, livré aux femmes, esclave de ses mi-

Les Tartares, chasses de leur conquête, n'établirent point dans leur pays les loix & la police de la Chine. En tepaffant la grande muraille, ils retomberent dans la barbarie, & vécurent dans leurs déferts, auffi groffiers qu'ils en étoient fortis. Cependant, joints au petit nombre de ceux qui avoient continué leur vie errante, ils formerent plaffeurs hordes qui se peuplerent dans le filence, & qui, avec le tems, se fondirent dans celle des Mantchoux. Leur réunion leur inspira le projet d'envahir de nouveau la Chine, qui étoit en proie à toutes les horreurs des diffentions domestiques.

Les mécontens étoient alors si multipliés, qu'ils formoient jusqu'à huit corps d'armée, fous autant de chefs. Dans cette confusion, les Tartares, qui, depuis long-tems, ravageoient les provinces septentrionales de l'empire, s'emparerent de la capitale en 1644, & bientôt après de l'état entier.

Cette révolution fembla moins subjuguer la Chine, que l'augmenter d'une portion considérable de la Tartarie. Bientôt après, elle s'aggrandit encore par la soumission des Tartares Mogols, célébres pour avoir sondé la plupart des trônes de l'Asie, celui de l'Indo-stan en particulier.

Les vainqueurs fu founnireut à la légiflation des vaincus; ils dépouillerent leurs mœurs, pour prendre celles de leurs esclaves. On a voulu regarder cet évenement comme une démonstration de la fagesse du gouvernement Chinois. Mais n'est-il pas dans la nature que les grandes maffès faffent le loi aux petites? Eh, bien! c'est par une conféquence de ce principe fi fimple, que l'invafion de la Chine n'a rien changé, ni à fes loix, ni à fes coutumes, ni à les utages. Les Tartares, répandus dans l'empire le plus peuplé de la terre, s'y trouverent dans un rapport moindre que celui d'un à dix mille. Ainfi, pour qu'il en arrivat autrement qu'il n'en eft arrivé, il ent fillu qu'un Tartare prévalût fur dix mille-Chinois. Concevez-vous que cela fût, possible? Laissez done là cette preuve do l'excellence de l'administration Chinoile, d'ailieurs affiz prouvée. Et puis ces Tartares n'avojent ni meeurs, ni courumes, ni ulages fixes. Quelle mergeille qu'ils avent adopté les inflitutions qu'ils trouvoient, bonnes gumauvailes? Cette révolution étoit à peine finie, que l'empire vit s'élever un nouvel ememi, qui pouvoit devenir dangereux;

Les Chinois comprirent que les courses des Rusfes pourroient avec le tems troubler leur tranquillité; & ils construisirent quelques forts, pour arrêter un voifin, dont l'ambition devenoit suspecte. Alors commencerent entre les deux nations des disputes vives, touchant les frontieres. Leurs chasseurs se chargeoient fouvent; & Pon se croyoit tous les jours à la veille d'une guerre ouverte. Heureusement, les plénipotentiaires des deux cours parvinrent à fe concilier en 1689; les limites des deux puissances furent posées à la riviere Kerbechi, près de l'endroit même où l'on négocioit, à trois cents lieues de la grande muraille. C'est le premier traité qu'eussent fait les Chinois, depuis la fondation de leur empire. Cette pacification offrit une autre nouveauté. On accorda aux Ruffes la liberté d'envoyer tous les ans une caravane à Pékin, dont les étrangers avoient été conflamment éloignés, avec des précautions tout-à-fait mystérieuses. Il fut aisé de voir que les Tartares, qui s'étoient pliés aux mœurs & au gouvernement de la Chine, s'écartoient de ses maximes politiques.

Cette condescendance n'inspira pas de la modération Les Ruffes aux Ruffes. Ils continuerent leurs ufurpations, & bâtiobtiennent rent, trente lieues au-delà des limites convenues, une d'envoyer ville qu'ils nommerent Albaffinskoi. Les Chinois s'énae cara-tant plaints inutilement de cette infidélité, prirent en vane a la 1715, le parti de se faire justice. Les guerres où le Czar étoit engagé dans la Baltique, ne lui permettant pas d'envoyer des troupes à l'extrémité de la Tartarie, la place fut emportée après trois ans de fiége.

> La cour de Pétersbourg fut affez éclairée, pour ne fe pas livrer à un ressentiment inutile. Elle fit partir,

en 1719, pour Pékin, un ministre chargé de ressuséiter le commerce anéanti par les derniers troubles. La négociation réussit : mais la caravane de 1721, ne s'étant pas conduit avec plus de réserve que celles qui l'avoient précédée, il sut arreté que dans la suite les deux nations ne traiteroient ensemble que sur la frontiere. De nouvelles brouilleries ont encore interrompu cette liaison. Un commerce interlope, est rout ce qui en reste. Il est languissant; mais on doit croire que la Russie s'occupe des moyens de le ranimer.

Les avantages qu'elle en retirera , doivent l'engager à formonter les difficultés inféparables de cette entreprife. Cette puissance est la seule de l'Europe qui puisse négocier sans argent avec les Chinois, & leur donner des marchandifes pour des marchandiles. Avec ses riches & précieuses pelleteries, elle obtiendra toujours ce qu'ils sont en possession de fournir à une grande partie du globe. Indépendamment des objets qui ferviront à fa confommarion, elle pourra faire des spéculations affèz étendues ; fur le thé & fin la rhubarbe. Rien ne feroit plus fage & plus facile que de réexporter ces deux productions , parce qu'elles conferveront toujours, par la voie de terre, un degré de perfection, qui se perd nécessairement à travers ces mers immenses par où l'on nous apporte tout ce qui vient de ces contrées si reculées de l'Asie. Mais pour que ce commerce devienne quelque chose, il faut qu'il foit conduit fur des principes différens de ceux qu'on a fuivis jufqu'ici.

Autrefois, il partoit tous les ans de Pétersbourg, une caravane qui, après avoir traversé des déserts immenfes, étoit reçue sur la frontiere de la Chine par quelques centaines de soldats qui l'escortoient jusqu'à la capitale

de l'Empire. Là, tous ceux qui la composoient étoient renfermés dans un caravenferai, où ils étoient obligés d'attendre que les marchands Chinois vinflènt leur offrir le rebut de leurs magafins. Leur traite ainfi confonmée, ils reprenoient la route de leur patrie, & se retrouvoient à Pétersbourg, trois ans après en être partis.

Dans le cours ordinaire des choles , les mauvaises marchandifes qu'apportoit la caravane, n'auroient eu que peu de valeur : mais, comme ce commerce étoit pour le compte de la cour, & que la vente s'en saisoit toujours fous les yeux du fouverain, les plus vils objets acqueroient du prix. Etre admis à cette espeçe de soire. étoit une faveur que le despote n'accordoit guère qu'aux gens en faveur. Tous vouloient se montrer dignes de cette diffinction. On y réuffiffoit en poussant follement les encheres, & en faifant placer ainfi fon nom fur la liste des acheteurs. Malgré cette honteuse émulation, les objets offerts étoient si peu importans, que leur produit, la conformation de la cour prélevée, ne s'élevoit jamais à cent mille écus. Pour rendre ces échanges dignes de quelque confidération, il faudra les abandonner à l'intelligence, à l'activité, à l'économie des particuliers.

C'eut été la méthode qu'il eut fallu fuivre, fi l'on eut Projet de réuffi à établir une communication entre la Sibérie & la Raffie l'Inde, par la Tarrarie indépendante, comme Pierre prepour faire mier le l'étoit proposé. Ce grand prince, toujours occupé ce des In-de projets, vouloit établir cette liaifon par le Sirth, qui ardes par sia rose le Turkestan, &il envoyaen 1719 deux mille cinq cents dependan- hommes, pour s'emparer de l'embouchure de cette riviere.

Elle n'existoit plus. Les eaux avoient été détournées & conduites par différens canaux dans le lac Atall. C'étoit l'ouvrage des Tartares Usbecks, qui avoient pris

ombrage des observations répétées qu'ils avoient vu faire. Un incident si fingulier détermina les Russes à reprendre la route d'Astracan, d'où ils étoient partis. Il fallut que la cour de Pétersbourg se contentât des liaisons qu'elle entretenoit aux Indes par la mer Caspienne.

Telle fut, dans les siécles les plus reculés, la voie par XXXIX. où le nord & le midi communiquoient ensemble. Les ré-Laisons de gions voifines de ce Lac immense, aujourd'hui très-pau-avecles le vres, très-dépeuplées, très-barbares, offrent à des veuxides par la savans des traces d'une ancienne splendeur, qu'il n'est mer Caspas possible de contester. On y découvre encore tous les jours des monnoies frappées au coin des premiers califes. Ces monumens & d'autres aussi authentiques. donnent de la vraifemblance au naufrage de quelques Indiens fur les côtes de l'Elbe du tems d'Auguste, qu'on a toujours regardé comme fabuleux, malgré l'autorité des écrivains contemporains qui le rapportoient. On n'a jamais compris comment des habitans de l'Inde, auroient pu naviguer fur les mers germaniques. Mais, comme l'observe M. de Voltaire, il n'étoit pas plus étrange de voir un Indien trafiquer dans les pays septentrionaux. que de voir un Romain passer dans l'inde par l'Arabie. Les Indiens alloient en Perfe, s'embarquoient fur la mer d'Hircanie, remontoient le Volga, pénétroient dans la grande Permie par le Kama, & de-là pouvoient aller s'embarquer fur la mer du Nord ou fur la Baltique. Il y eut, de tout tems, des hommes entreprenans.

Quoi qu'il en foit de ces conjectures, les Anglois n'eurent pas plutôt découvert Archangel au milieu du feizieme fiécle, & lié un commerce avec la Russie, qu'ils formerent le projet de s'ouvrir à la faveur du Volga & de la mer Caspienne, une route en Perse beaucoup plus fa.

cile & plus courte que celle des Portugais, obligés de faire le tour de l'Afrique & d'une partie de l'Afie, pour se rendre dans le golfe Perfique. Ils y étoient d'autant plus encouragés, que la partie septentrionale de la Perse, qui baigne la mer Caspienne, a des produccions bien plus riches que la méridionale. Les foies du Schirvan, du Manzeradan, & plus particulierement celles du Ghilan, font les meilleures de l'Orient, & pouvoient fervir à élever d'excellentes manufactures. Mais le commerce des Anglois n'étoit pas encore assez formé, pour surmonter les obstacles que devoit trouver une entreprise si vaste & si compliquée.

Ces difficultés n'effrayerent pas quelques années après un duc de Holstein, qui avoit établi dans ses états des fabriques de foie. Il vouloit en tirer les matieres premieres de la Perse, où il envoya des ambassadeurs qui péri-

rent sur la mer Caspienne.

Lorsque la France se fut apperçue de l'influence du commerce dans la balance de la politique, elle eut envie de faire arriver dans ses ports les soies de la Perse par la Ruffie. La funeste passion des conquêtes sit oublier ce projet comme tant d'autres, imaginés par quelques hommes éclairés, pour la prospérité de ce grand empire.

Il n'étoit pas possible que Pierre premier guidé par son génie, par son expérience, & par les étrangers qui le servoient de leurs lumieres, ne sentît, à la fin, que c'étoit à ses peuples qu'il appartenoit de s'enrichir par l'extraction des productions de la Perfe, & de proche en proche de celles des Indes. Aussi ce grand prince n'eutil pas plutôt vu commencer les troubles qui ont bouleversé l'Empire des Sophis, qu'il s'empara en 1722, des fertiles contrées qui bordent la mer Caspienne. La chaleur du climat, l'humidité du sol, la malignité de l'air, firent périr les troupes chargées de conserver ces conquêtes. Cependant, la Russie ne se détermina à abandonner les provinces usurpées, que, lorsqu'en 1736, elle vit Koulikan victorieux des Turcs, en état de les lui arracher.

La cour de Pétersbourg avoit perdu de vue le commerce de cette région, lorsqu'un Anglois, nommé Elton, forma en 1741 le projet de le donner à sa nation. Cet homme entreprenant servoit en Russie. Il conçut le dessein de faire passer par le Volga & par la mer Caspienne des draps de son pays, dans la Perse, dans le nord de l'Indostan, & dans une grande partie de la Tartarie. Par une suite de ses opérations, il devoit recevoir en échange de l'or, & les marchandises, que les Arméniens, maîtres du commerce intérieur de l'Asie, fai-soient payer un prix excessif. Ce plan sut adopté avec chaleur par la compagnie Angloise de Moscovie, & le ministère Russie le favorisa.

Mais à peine l'aventurier Anglois avoit-il ouvert la carrière, que Koulikan, auquel il falloit des infrumens hardis & actifs pour feconder fon ambition, réuflit à l'attacher à fon fervice, & à acquérir par fon moyen l'empire de la mer Caspienne. La cour de Pétersbourg, aigrie par cette trahison, révoqua en 1746, tous les privileges qu'elle avoit accordés: mais c'étoit un foible remede à un si grand mal. La mort violente du tyran de la Perse, étoit bien plus propre à rassiurer les esprits.

Cette grande révolution, qui replongeoit plus que jamais les états du Sophi dans l'anarchie, fit repatier dans les mains des Ruffes le fceptre de la mer Caspienne. C'étoit un préliminaire nécessaire pour onvrir le com-

floriffant.

merce avec la Perfe & avec les Indes; mais il ne fuffifoit pas pour le faire réuffir. Les Arméniens opposoient au fuecès une barriere presque infurmentable. Une nation active, accontumée aux ulages de l'Orient, en possesfion de gros capitaux , vivant avec une économie extrême, ayant des liaifons toutes formées de tems immémorial, descendant aux moindres détails, s'élevant aux plus valles spéculations : une telle nation ne pouvoit pas être aifément supplantée. La cour de Pétersbourg ne l'espéra pas; & elle prit le sage parti d'attirer à Astracan une colonie de ce peuple rufé, laborieux & riche. C'est par fes mains qu'ont toujours passé, que passent encore les marchandifies de l'Afie, qui arrivent par cette voie aux Ruffes. Cette importation est peu de chose, & ne peut, de long-tems, beaucoup augmenter; à moins qu'on ne trouve le fecret d'ouvrir des débouchés à la réexportation. Pour porter la vérité de cette affertion jufqu'à l'évidence, il fuffira de jetter un coup-d'æil rapide fur l'état actuel de la Ruffie.

Cet empire, qui, comme tous les autres, a en de foi-XL. Etat de bles commencemens, est devenu avec le tems le plus de Russie, valle de l'univers. Son étendue d'Orient en Occident, est de deux mille deux cents licues, & d'environ buit cents avec les movens de le rendre du fuel au nord.

Pluficurs membres de ce coloffe, n'out jamais en de gouvernement, n'en ont pas encore. Celui que la violence ou les circonstances out rendu le chef des autres, a toujours été conduit par des principes Afiatiques, c'est-à-dire, oppresseurs ou arbitraires. On ne s'y est rapproché des ufages de l'Europe, que par l'institution d'un corps de nobleffe.

Telle est sans doute la cause principale qui a empêché

l'espece humaine de se multiplier sur ce sol immense. Par le dénombrement de 1747, il ne s'y est trouvé que 6, 646, 390, personnes qui payassent la capitation; & tous les mâles étoient compris dans le rôle, depuis l'enfant qui vient de mâtre jusqu'au vieillard le plus décrépit. En supposant le nombre des semmes égal à celui des hommes, on verra qu'il y a en Russe 13, 292, 780 esclaves. Il sant ajouter à ce calcul les ordres de l'empire qui ne sont pas assujetts à ce honteux impôt: l'état militaire qui monte à deux cents mille hommes, la noblesse de l'Ukraîne & de la Livonie qui ne passent pas douze cents mille. Alors il se trouvera que la population sixe de la Russie, ne s'éleve qu'à 14, 892, 780 personnes des deux sexes.

Il feroit également inutile & impossible de faire le dénombrement des peuples errans dans ces vastes déserts. Comme ces hordes de Tartares, de Sibériens, de Samoyédes, de Lapons, d'Osliacks, ne sauroient contribuer à la richesse, à la force, à la splendeur d'un état; ils doivent être comptés pour rien, ou pour peu de chose.

Lorique la population est foible, les revenus de l'Empire ne fauroient être considérables. A l'élévation de Pierre premier au trône, les impositions ne rendoient au tife que vingt-cinq millions. Il les sit mouter à soixante-cinq. Depuis sa mort ils n'ont augmenté que peu; & cependant les peuples succombent sous un fardeau qui est au-dessus de leurs forces énervées par le despotisme.

Tout invite la Russie à remédier à ce désaut de poputation & de richesses. Elle n'y réussira que par l'agriculture. On feroit des efforts inutiles pour l'encourager dans les provinces les plus feptentrionales. Aucune production ne peut prospérer dans ces déferts glacés. Ce sera toujours avec des oiseaux, des poissons, des bêtes fauves, que se nourriront, que s'habilleront, que payeront leur tribut, les habitans disperiés de loin en loin dans ce climat dur & fauvage:

A meliure qu'on s'éloigne du Nord, la nature devient moins avare en hommes & en productions. Cependant tour languit sur un territoire immende, faute de bras & de moyens. Ce fol attend fa prosperiré des lumieres, de Pindulgence, des fecours du gouvernement, L'Ukraine

obtiendra une attention particuliere.

Cette vaste contrée, qui, après avoir été dans la dépendance de la Porte & de la Pologne, est venue se perdre dans les possessions du Czar, est peut-être le pays le plus fécond du monde connu. La Russie en tire la plapart de ses conformations, la plupart des objets de fon commerce; & elle n'en obtient pas la vingtieme partie de ce qu'on pourroit lui demander. Les Cofaques qui l'habitoient ont péri la plupart dans des expéditions meurtrieres. On a voulu les remplacer par des Offiaques & des Samovédes; mais ne voyoit-on pas que ces hommes, par leur petitesse ou leur dissormité, abbatardiroient fans fruit une race grande, robuite, & courageuse? !! scroit facile & railonnable, d'attirer les Moldaves & les Valaques, qui font unis à la Ruffie par les liens de la même religion, & qui la regardent comme le fiége de l'Empire Grec.

Rien n'avanceroit plus la culture que l'exploitation des mines. La nature en a formé dans plufieurs provinces; mais elle les a comme prodiguées à la Sibérie, quoique ce soit une contrée basse, & que le terrein y soit humide & marécageux. Le fer qu'on en tire est fort supérieur à celui des autres parties de la Russie, égal à celui de la Suede même. Ce travail occuperoit des hommes, que rien n'occupe, & fourniroit d'excellens instrumens d'agriculture à de malheureux esclaves, trop souvent réduits à fouiller avec du bois, une terre forte & rébelle. A l'extraction du fer, on ajouteroit celle de ces précieux métaux, qui enslamment si fort la cupidité de tous les hommes & de tous les peuples, & que la Sibérie posséde exclusivement. Ses mines d'argent, près d'Argun, sont connues très-anciennement; & l'on a découvert depuis peu, des mines d'argent & d'or, dans le pays des Baskirs. Il est des nations auxquelles il conviendroit de négliger, de combler ces sources de richesses. Il n'en est pas ainsi de la Russie, où toutes les provinces intérieures sont dans un tel état de pauvreté, qu'on v connoît à peine ces fignes de convention qui représentent toutes choses dans le commerce.

Celui que les Russes ont ouvert avec la Chine, avec la Perse, avec la Turquie, avec la Pologne, a presqu'uniquement pour base, les sourrures d'hermines, de zibelines, de loups blancs, de renards noirs, que sournit la Sibérie. Il y a telle peau, qu'à raison de la sinesse, de la longueur, de la couleur, du lustre de son poil, le caprice des consommateurs a porté à un prix qu'on a peine à croire. Ces liaisons pourroient devenir plus considérables, & s'étendre à de nouveaux objets.

Cependant ce feroit toujours furles côtes de la mer Baltique, que fe feroient les plus grands enlevemens des productions du Pays. Rarement les voit-on passer par les mains des négocians Russes. Ils manquent généralement de counoissances, de fonds, de crédit & de liberté. Ce sont des maisons étrangeres, qui reçoivent, qui expédient les marchandites.

Il n'est point d'état aussi beurensement situé, pour étendre fon commerce. Presque toutes les rivieres y sont navigables. Pierre premier voulut que l'art fecondât la nature, & que divers canaux joigniffent ces sleuves les uns aux autres. Les plus importans tont achevés. Il y en a qui n'ont pas encore atteint leur perfection ; quelques uns même dont on n'a fait que donner le plan. Tel est le grand projet de réunir la mer Cuspienne au Pont-Euxin, en creufant un canal du Tanaïs au Volga.

Malheureusement ces moyens, qui rendent si facile la circulation des denrées dans tout l'intérieur de la Ruffie, & qui sont accompagnés d'une communication ailée avec toutes les parties du globe, font rendus inutiles par des

entraves que l'industrie ne sauroit vainere.

Le gouvernement a concentré dans les mains la vente & Pachat des productions les plus importantes. Tant que ce monopole durera, les opérations de commerce feront néceffairement infideles & languissantes. Le facrifice de ce revenu destructeur, contribueroit à la prospérité publique; mais n'y fusfiroit pas, sans la réduction des troupes.

A l'élévation de Pierre premier au trône, l'état miliraire de la Ruffie se réduisoir à quarante mille férelits, indisciplinés & séroces, qui n'avoient du courage que contre les peuples qu'ils opprimoient, contre le fouverain qu'ils déposoient ou qu'ils massacroient au gré de leur caprice. Ce grand prince calla cette milice féditionfe, & parvint à former un état de guerre, modelé fur celui du rette de l'Europe.

Malgré la bonté de ses troupes, la Russie est, de toutes les puissances, celle qui doit éviter la guerre avec le plus de foin. La fureur de se donner de l'influence dans les affaires de l'Europe ne doit pas l'entraîner loin de fes frontieres : elle n'y pourroit agir fans fubfides; & il feroit contre toute raifon qu'un état, dont la population n'est que de six personnes par lieue quarrée, songeat à vendre son sang. L'accroissement d'un territoire déja trop étendu ne doit pas la pousser plus vivement aux hostilités. Jamais l'empire ne parviendra à recueillir le fruit des créations de son réformateur, à former un état contigu & ferré, à devenir un peuple éclairé & florissant; à moins qu'il n'abdique la manie si dangereuse des conquêtes, pour se livrer uniquement aux arts de la paix. Aucun de fes voifins ne peut le forcer à s'écarter de cet heureux svstème.

Du côté du Nord, l'empire est mieux gardé par la mer Glaciale, qu'il ne le seroit par des escadres ou des forteresses.

Un bataillon, & deux pièces de campagne, disperseroient toutes les hordes de Tartares qui pourroient remuer vers l'Orient.

Quand la Perse sortiroit de ses ruines, ses efforts iroient se perdre dans la mer Caspienne & dans l'immense désert qui la sépare de la Russie.

Au Midi, les Turcs font aujourd'hui fans force; & le théâtre où ils pourroient agir, est également destruéteur du vaincu & du vainqueur.

Que peut craindre à l'Occident la Russie des Polonois, qui n'ont jamais eu ni places, ni troupes, ni revenu, ni gouvernement, & qui n'ont presque plus de territoire.

La Suede a perdu tout ce qui la rendoit formidable. Il ne lui reste que la certitude d'être dépouillée de la Pinlande, lorsque la cour de Pétersbourg jugera cette

opération convenable à ses intérêts.

Quand le génie de Fréderic, qui fait aujourd'hui dans le Nord le contrepoids des forces Moscovites, se perpétueroit dans ses successeurs, il n'est guère vraisemblable que l'ambition du Brandebourg se tournât contre la Russie. Jamais ces monarques ne pourroient lever un bras fur cet empire, sans en étendre un autre vers l'Allemagne; ce qui diviferoit nécessairement trop leurs efforts, pour être efficaces.

Il réfulte de ces discussions, que la Russie doit à ses intérêts bien raifonnés, le facrifice d'une partie de ses forces de terre. Peut-être celui d'une partie de sa marine

n'est-il pas moins indispensable.

Les foibles relations de cet empire avec le reste de l'Europe, s'entretenoient uniquement par terre; lorfque les Anglois cherchant un passage dans les mers du Nord pour arriver aux Indes orientales, découvrirent le port d'Archangel. Ayant remonté la Duina, ils arriverent à Moscou, & y jetterent les fondemens d'un nouveau commerce.

Il ne s'étoit pas ouvert d'autre porte de communication pour la Russie, quand Pierre I. entreprit d'attirer fur la mer Baltique les navigateurs qui fréquentoient la mer Blanche, & de procurer aux productions de fon empire un débouché plus étendu, plus avantageux. Son esprit de création le porta bientôt plus loin. Il eut l'ambition de devenir une puissance maritime; & ce fut à Cronstadt, qui fert de port à Pétersbourg, qu'il plaça ses flottes.

La mer n'est pas assez large devant le bassin du port.

Les bâtimens qui veulent y entrer, font violemment pouffés par l'impétuofité de la Neva, fur les côtes dangereufes de la Finlande. On y arrive par un canal fi rempli d'écueils, qu'il faut un tems fait exprès pour les éviter. Les vailleaux s'y pourriffent vîte. L'expédition des efeadres est retardée plus long-tems qu'ailleurs, par les glaces. On ne peut fortir que par un vent d'Est, & les vents d'Ouest régnent la plus grande partie de l'été dans ces parages. Un dernier inconvénient, c'est qu'on ait été réduit à placer les chantiers à Pétersbourg, d'où les vaisseaux n'arrivent à Cronstadt, qu'après avoir passé avec de grands dangers, un bas sond qui se trouve au milieu du sleuve.

Si Pierre I. n'avoit eu cette préditection aveugle, que les grands hommes out, comme les hommes ordinaires, pour les lieux qu'ils ont créés, on lui eût fait aifément comprendre que Cronfladt & Pétersbourg n'avoient pas été formés pour être l'entrepôt de fes forces navales, & que l'art n'y pouvoit pas forcer la nature. Il auroit donné la préférence à Revel, qui fe refuloit beaucoup moins à cette importante destination. Peut-être fes réflexions l'auroient-clles conduit à voir, que la position de son empire ne l'appelloit pas à ce genre de puissance.

En effet, la Ruffie a peu de côtes; la plupart ne font pas peuplées, & aucune ne naviguera jamais, à moins que le gouvernement ne change. Où trouver donc des hommes capables de conduire des vaisseaux de guerre?

Cependant Pierre I. vint à bout de créer une marine. Une passion que rien n'arrêtoit, lui sit surmonter des ob-stacles qu'on croyoit invincibles; mais ce sur avec plus d'éclat que d'utilité. Si ses successeurs sont jamais touchés du bien de leur empire, ils renonceront à la vaine

gloire de montrer leur pavillon dans des parages éloignés, où il n'a pas à protéger un commerce qui ne fe fait que dans les rades nationales, qui ne s'y fait même que par des négociaus étrangers. Alors changeant de fyftême, la Ruffie épargnera les frais que lui coûtent inutilement trente-fix ou quarante vaiffeaux de guerre, & fe réduira à fes galeres qui fuffifent à fa défenfe, qui la mettroient même en état d'attaquer toutes les puiffances de la Baltique, fi les circonftances l'exigeoient jamais.

Ces galeres font de différentes grandeurs : on en difpose quelques-unes pour la cavalerie, & un plus grand nombre pour l'infanterie. Comme ce sont les soldats, tous instruits à manier la rame, qui sorment eux-mêmes les équipages; il n'y a ni retardement ni dépense à craindre. On jette l'ancre toutes les nuits, & le débarquement se fait où l'on est le moins attendu.

La descente exécutée, les troupes tirent les galeres à terre, & en forment un camp retranché. Une partie de l'armée est chargée de sa garde, le reste se répand dans le pays qu'on veut mettre à contribution. L'expédition faite, on se rembarque, pour recommencer ailleurs le ravage & la destruction. Combien d'expériences ont démontré l'essicacité de ces armemens!

Les changemens que nous avons indiqués font indispensables pour rendre la Russie florissante, mais ne fauroient sussire. Pour donner à cette prosperité quelque consistance, il faut donner de la stabilité à l'ordre de la succession. La couronne de cet empire sur long-tems héréditaire; Pierre I. la rendit patrimoniale : elle est devenue élective à la derniere révolution. Cependant toute nation veut savoir à quel titre on lui commande; & le titre qui le frappe le plus est celui de la naisfance. Otez aux regards de la multitude ce figne visible, & vous remplirez les états de révoltes & de diffensions.

Mais il ne fusit pas d'offrir aux peuples un fouverein qu'ils ne puissent pas méconnoître. Il faut que ce souverain les rende heureux; ce qui est impossible en Russie, à moins qu'on n'y change la forme du gouvernement.

L'esclavage civil est la condition de tous les sujets de cet empire, qui ne sont pas nobles: ils sont à la cisposition de leurs barbares maîtres, comme le sont alleurs les troupeaux. Entre ces esclaves, les plus naltraités sont les cultivateurs; ces hommes précieux, cont, sous des climats plus fortunés, on a chanté avec tant d'enthousiasme le repos, le bonheur & la lberté.

L'esclavage politique est celui dans lequel est tombée toute la nation, depuis que les souverains ont stabli l'autorité arbitraire. Parmi les sujets qu'on regurde comme libres dans cet empire, il n'en est aucun qui ait la sûreté morale de sa personne, la propriété constante de ses biens, une liberté, qu'il ne puisse perdre que dans des cas prévus & déterminés par la loi.

On occupe depuis long-tems l'Europe du projet d'un code, qui doit donner une législation à la Russie. L'auguste princesse qui la gouverne a très-bien senti, qu'il falloit que les peuples approuvassent eux-mêmes les loix qu'ils devoient suivre, pour qu'ils les respecassent & les chérissent comme leur propre ouvrage. Mes enfans, a-t-elle dit aux députés de toutes les viles de son vaste empire, pesez avec moi l'intérêt de la nation; formons ensemble un corps de laix qui

établisse solidement la félicité publique. Mais que font des loix fans magistrats? Que sont des magistrats dont le despote peut réformer les jugemens selon son caprice, ou qu'il peut même punir de les avoir rendus?

Sous un tel gouvernement, il ne fauroit exister de lien entre les membres & leur chef. S'il est toujours redoutable pour eux, toujours ils font redoutables pour lui. La force publique dont il abuse pour les écrafer, n'est que le produit des forces particulieres de ceux qu'il opprime. Le défespoir, ou un fentiment plus noble, peuvent à chaque instant les tourner cortre hii.

Le respect qu'on doit à la mémoire d'un aussi grand homme que Pierre I, ne doit pas empêcher de dire, qu'il ne lui fut pas donné de voir l'enfemble d'un état bien constitué. Il étoir né avec du génie. On lui infpira l'amour de la gloire. Cette passion le rendit actif, patient, appliqué, infatigable, capable de vaincre les difficultés que la nature , l'ignorance , l'habitude , l'opiniâtreté, opposoient à ses entreprises. Avec ces vetus, & les étrangers qu'il appella à lui, il réuflit à créer une armée, une flotte, un port. Il fit plusieus réglemens néceffaires pour le fuccès de fes hardis prijets; mais gnoique les voix de la renommée lui aveit prodigué de toutes parts le fublime titre de législateur, à peine publia-t-il deux ou trois loix, qui même por toient l'empreinte d'un caractere féroce. On ne le vi pas s'élever, jusqu'à combiner la félicité de les peuples avec fagrandeur personnelle. Après ses magnifiques établiffemens, la nation continua à languir dans la pauvreté, dans la servitude & dans l'oppression. Il ne voulut rien relâcher de son despotisae, il l'asgrava peut-être; & laiflà à fes successeurs cette idée atroce & destructive, que les sujets ne sont rien, & que le souverain est tout.

Depuis fa mort, on n'a cessé de répéter que la nation n'étoit pas encore assez éclairée, pour qu'on pût rompre utilement ses fers. Courtisans slatteurs, ministres insideles, apprenez que la liberté est le premier droit de tous les hommes; que le foin de la diriger vers le bien commun, doi être le but de toute société raisonnablement ordonnée; & que le crimé de la force, est d'avoir privé la plus grande partie du globe de cet avantage naturel.

Catherine, qui paroît avoir porté fur le trône l'ambition des grandes choses, commence à comprendre, que des ravages dans les déserts de la Moldavie, & dans quelques isles sans désense, achetés par le sang de deux ou trois cents mille hommes, ne rendront pas son nom cher & vénérable à la postérité. On la voit occupée à faire naître chez un peuple abruti par l'esclavage, le sentiment de la liberté. Rénssira-t-elle à l'égard de la génération actuelle? c'est un problème. Pour les races sittures, voici peut-être les moyens qu'il conviendroit d'employer.

Il faut choifir la province la plus féconde de l'empire, y bâtir des maisons, les pourvoir de toutes les choses nécessaires à l'agriculture, attacher à chacune une portion de terre. Il faut appeller des hommes libres des contrées policées, leur céder en toute propriété l'asyle qu'on leur aura préparé, leur assurer une substituace pour trois ans, les faire gouverner par un chef qui n'ait aucun domaine dans la contrée. Il faut accorder la tolé ance à tontes les religions, & par conséquent permettre des cultes particuliers & domestiques, & n'en point permettre de public.

C'est de-là que le sevain de la liberté s'étendra dans

tout l'empire : les pays voisins verront le bonheur de ces colons, & ils voudront être heureux comme eux. Jetté chez des fauvages, je ne leur dirois pas, construisez une cabane qui vous affure une retraite contre l'inclémence des faifons, ils fe moqueroient de moi; mais je la bâtirois. Le tems rigoureux arriveroit, je jouirois de ma prévoyance; le fauvage le verroit, & l'année fuivante il m'imiteroit. Je ne dirois pas à un peuple esclave, sois libre; mais je lui mettrois devant les yeux les avantages de la liberté, & il la desireroit.

Je me garderois bien de charger mes transfuges des premieres dépenses que j'aurois faites pour eux. Je me garderois bien davantage de rejetter fur les furvivans, la dette prétendue de ceux qui mourroient fans l'avoir acquittée. Cette politique seroit aussi fausse qu'inhumaine. L'homme de vingt, de vingt-cinq, de trente ans, qui vous porte en don sa personne, ses forces, ses talens, s2 vie, ne vous gratifie-t-il pas affez? Faut-il qu'il vous pave la rente du don qu'il vous fait? Lorsqu'il sera opulent, alors vous le traiterez comme votre sujet; encore attendrez-vous la troisiéme ou quatriéme génération, si vous voulez que votre projet prospere, & amener vos peuples à une condition dont ils auront en le tems de connoître les avantages.

Dans ce nouvel ordre de personnes & de choses, où les intérêts du monarque ne seront plus que ceux de ses sujets, il faudra pour donner des forces à la Russie, tempérer l'éclat de fa gloire; facrifier l'influence qu'elle a pris dans les affaires générales de l'Europe; réduire Pétersbourg, devenu mal-à-propos une capitale, à n'être qu'un entrepôt de commerce; transporter le gouvernement dans l'intérieur de l'empire. C'est de ce centre de la domination, qu'un fouverain fage, jugeant avec connoissance des besoins & des ressources, pourra travailler essement à lier entr'elles les parties trop détachées de ce grand état. De l'anéantissement de tous les genres d'esclavage, il sortira un tiers état, sans lequel il n'y eut jamais chez aucun peuple, ni arts, ni mœurs, ni hunières.

Jusqu'à cette époque, la cour de Russie fera des essorts inutiles pour éclairer les peuples, en appellant des hommes célebres de toutes les contrées. Ces plantes exotiques périront dans le pays, comme les plantes étrangeres périffent dans nos ferres. Inutilement on formera des écoles & des académies à Pétersbourg; inutilement on enverra à Paris & à Rome des éleves fous les meilleurs maîtres. Ces jeunes gens, au retour de leur voyage, seront forcés d'abandonner leur talent, pour le jetter dans des conditions fubalternes qui les nourriffent. En tout, il faut commencer par le commencement, & le commencement est de mettre en vigueur les arts méchaniques & les classes basses. Sachez cultiver la terre, travailler des peaux, fabriquer des laines, & vous verrez s'élever rapidement des familles riches. De leur fein fortiront des enfans, qui, dégoûtés de la profession pénible de leurs peres, se mettront à penser, à discourir, à arranger des syllabes, à imiter la nature; & alors vous aurez des poëtes, des philosophes, des orateurs, des statuaires & des peintres. Leurs productions deviendront nécessaires aux hommes opulens, & ils les acheteront. Tant qu'on est dans le besoin, on travaille; on ne ceste de travailler que quand le beloin cesse. Alors naît la paresse; avec la paresse, l'ennui : & par-tout les beaux-arts font les ensans du génie, de la paresse & de l'ennui.

Etudiez les progrès de la fociété, & vous verrez des

Agriculteurs dépouillés par des brigands; ces agriculteurs oppoler à ces brigands une portion d'entr'eux, & voilà des foldats. Tandis que les uns récoltent, & que les autres font sentinelle, une poignée d'autres citoyens dit au laboureur & au foldat, vous faites un métier pénible & laborieux. Si vous vouliez, vous foldats, nous défendre, vous laboureurs, nous nourrir, nous vous déroberions une partie de votre fatigue par nos danses & nos chansons. Voilà le troubadour & l'homme de lettres. Avec le tems, cet homme de lettres s'est ligué, tantôt avec le chef contre les peuples, & il a chanté la tyrannie; tantôt avec le peuple contre le tyran, & il a chanté la liberté. Dans l'un & l'autre cas, il est devenu un citoyen important.

Suivez la marche constante de la nature; aussi-bien chercheriez-vous inutilement à vous en écarter. Vous verrez vos efforts & vos dépenses s'épuiser fans fruit; vous verrez tout périr autour de vous; vous vous retrouverez presqu'au même point de barbarie dont vous avez voulu vous tirer, & vous y resterez jusqu'à ce que les circonstances fassent sortir de votre propre sol une police indigene, dont les lumieres étrangeres peuvent tout au plus accélérer les progrès. N'en espérez pas davantage,

& cultivez votre fol.

Un autre avantage que vous y trouverez, c'est que les sciences & les arts nés sur votre sol, s'avanceront peu-àpeu à leur perfection, & que vous ferez des originaux; au lieu que si vous empruntez des modéles étrangers, vous ignorerez la raison de leur perfection, & vous vous condamnerez à n'être jamais que de foibles copies.

Le tableau qu'on s'est permis de tracer de la Russie, pourra paroître un hors-d'œuvre; mais peut-être

le moment étoit-il favorable pour apprécier une puillance qui, depuis quelques années, joue un rôle si fier & fi éclatant. Il faut parler maintenant des liaifons que les autres nations de l'Europe out formées avec la Chine,

La Chine est le pays de la terre où il y a le moins de gens oififs, le feul peut-être où il n'y en ait point. La tons Quoiqu'on y ait le secours de l'imprimerie, & tous péeus avec les moyens généraux de l'éducation, on n'y voit ce-la Chine. pendant ni grand édifice, ni belle ftatue, ni poëme, Empire, ni éloquence, ni musique, ni peinture, ni même au-relauvecune des connoillances qu'un homme feul, isolé, mé-commèree. ditatif, pourroit porter par ses efforts à un grand point de perfection. Comme les mœurs ne permettent pas l'émigration, & que la population de l'empire est excessive, le nécessaire est la limite des travaux. Il y a plus de profit à l'invention du plus petit art utile, qu'à la plus fublime découverte qui ne montre que du génie. On fait plus de cas de celui qui fait tirer parti des recoupes de la gaze, que de celui qui réfoudroit le problème des trois corps. C'est-là sin-tout que le fait la question, qu'on n'entend que trop fréquemment parmi nous : à quoi cela fert-il? L'attente de la difette qui s'avance, remplit tous les citoyens d'activité, de monvement & d'inquiétude. Il n'y a pas un instant qui n'ait sa valeur. L'intérêt doir être le mobile secret ou public de toutes les actions. Il est impossible que les mensonges, les frandes, les vois ne se multiplient : les ames y doivent être basses , l'efprit y doit être petit, intéresse, retreci & mesquin.

Un Européen achete des étoffes à Canton; il els trompé fur la quantité, la qualité & le prix. Les marchaudilles

font déposées sur son bord. La friponnerie du marchand Chinois est déjà reconnue, lorsqu'il vient chercher son argent. L'Européen lui dit : Chinois, tu m'as trompé; le Chinois répond, cela se peut, mais il faut payer. L'Européen: Mais tu es un fripon, un gueux, un misérable. Le Chinois : Européen , cela se peut , mais il faut payer. L'Européen paye ; le Chinois reçoit son argent, & dit en se séparant de sa dupe : A quoi t'a servi ta colere? Qu'ont produit tes injures? N'aurois-tu pas beaucoup mieux fait de payer tout de suite, & de te taire? Par-tout où l'on est insensible à l'instilte, par-tout où l'on rougit si peu de la sriponnerie, l'empire peut être très-bien gouverné; mais les mœurs particulieres font très-vicientes.

Cet esprit d'avidité réduisit les Chinois à renoncer dans leur commerce intérieur aux monnoies d'or & d'argent qui étoient d'un ufage général. Le nombre des faux-monnoyeurs, qui augmentoit chaque jour, ne permettoir pas une autre conduite : on ne fabriqua plus que des especes de cuivre.

Le cuivre étant devenu rare, par des événemens dont l'histoire ne rend pas compte, on lui affocia les coquillages, fi connus fous le nom de cauris. Le gouvernement s'étant apperçu que le peuple se dégoûtoit d'un objet si fragile, ordonna que les ustensiles de cuivre répandus dans tout l'empire, fusient livrés aux hôtels des monnoies. Ce mauvais expédient n'ayant pas fourni des reflources proportionnées aux befoins publics, on fit rafer environ quatre cents temples de Foé, dont les idoles furent fondues. Dans la fuite, la cour paya les magifirats & l'armée, partie en cuivre, & partie en papier. Les esprits se révolterent contre une innovation si dangereuse, & il fallut y renoncer. Depuis cette époque qui remonte à trois siecles, la monnoie de cuivre est la seule monnoie légale.

Malgré le caractère intéressé des Chinois, leurs liaifons extérieures furent long-tems très-peu de chose. L'éloignement où cette nation vivoit des autres peuples, venoit du mépris qu'elle avoit pour eux. Cependant on desira plus qu'on n'avoit sait de fréquenter les ports voifins; & le gouvernement Tartare, moins zélé pour le maintien des mœurs, que l'ancien gouverne, ment, favorifa ce moyen d'accroître les richesses de la nation. Les expéditions qui, jusqu'alors, n'avoient été permises que par la tolérance intéressée des commandans des provinces maritimes, se firent ouvertement. Ue peuple dont la fagesse étoit célebre, ne pouvoit manquer d'être accueilli favorablement. Il profita de la haute opinion qu'on avoit de lui pour établir le goût des marchandises qu'il pouvoit fournir; & son activité embrassa le continent comme les mers.

Aujourd'hui la Chine trafique avec la Corée, qu'on croit avoir été originairement peuplée par les Tartares, qui a été furement plufieurs fois conquife par eux, & qu'on a vue, tantôt esclave, tantôt indépendante des Chinois dont elle est actuellement tributaire. Ils y portent du thé, de la porcelaine, des étosses de foie, & prennent en échange des toiles de chanvre & de coton, & du ginfeng médiocre.

Les Tartares, qu'on peut regarder comme étrangers, achetent des Chinois des étoffes de laine, du riz, du thé, du tabac, qu'ils payent avec des moutons, des bœufs, des fourrures, & fur-tout du ginfeng. Cet arbufte ne croît que fur les montagnes les plus efcarpées, au

milieu des forêts les plus épaisses, autour des rochers les plus affreux. Sa rige hériflée d'une espece de poil, est d'ailleurs unie, ronde, & d'un rouge foncé, excepté dans la partie intérieure où elle blanchit un peu. Elle s'éleve à la hauteur d'environ dix-huit pouces. Vers la cime, elle jette des rameaux d'où fortent des feuilles oblongues, menues, cotoneuses, dentelées, d'un verd obicur par deflus, blanchatre & luifant par-deflous. On connoît fon âge par fes branches , & fon âge augmente fon prix. Le ginseng a plusieurs vertus, dont les plus reconnues sont de sortifier l'estomac & de purisier le sang. Il est si précieux aux yeux des Chinois, qu'ils ne le trouvent jamais trop cher. Le gouvernement fait cueillir tous les ans cette plante par dix mille foldats Tartares, dont chacun doit rendre gratuitement deux onces du meilleur ginleng. On leur donne pour le reste un poids égal en argent. Cette récolte est interdite aux particuliers. Une défense si adicuse ne les empêche pas d'en chercher. Sans cette contravention à une loi injuste, ils feroient hors d'état de payer les marchandises qu'ils tirent de l'empire, & réduits par conféquent à s'en paffer.

On a déja fait connoître le commerce de la Chine avec les Russes. Aémellement il n'est pas important; mais il

peut & il doit le devenir.

Celui qu'elle fait avec les habitans de la petite Bucharie, se réduit à leur donner du thé, du tabac, des draps, pour les grains d'or qu'ils trouvent dans leurs torrens, quand la neige commence à fondre. Si jamais ces barbares apprennent à exploiter les mines dont leurs montagnes fout remplies, on verra des liaifons, aujourd'hui languillantes, prendre un accroissement, dont il n'est pas possible de fixer les bornes.

L'empire

L'empire est séparé des états du Mogol & des autres contrées des Indes par des sables, des montagnes, des rochers qui rendent toute communication impraticable. Aussi son commerce de terre est-il si borné, qu'il ne passe pas huit ou neuf millions. Celui qu'il fait par mer est plus considérable.

C'est avec ses soieries, son thé, sa porcelaine, & quelques autres objets de moindre importance, qu'il le sontient. Le Japon paye les Chinois avec du cuivre & de l'or; les Philippines, avec des piastres; Batavia, avec des poivres & des épiceries; Siam, avec des bois de teinture & des vernis; le Tonquin, avec des soies; la Cochinchine, avec du siècre & de l'or. Toutes ces branches réunies peuvent monter à trente millions, & occuper cent cinquante bâtimens. Les Chinois gagnent au moins cent pour cent dans ces différentes affaires, dont la Cochinchine sournit la moitié. Ils ont pour correspondans dans la plupart des marchés, qu'ils fréquentent, les descendans de ceux de leurs compatriotes qui s'exilerent de leur patrie lorsque les Tartares s'en rendirent maîtres.

Le commerce de la Chine qui, du côté du Nord, ne s'étend pas plus loin que le Japon, mi du côté de l'Orient, au-delà des détroits de Malaca & de la Sonde, auroit vraitemblablement acquis une plus grande extention; fi les conftructeurs Chinois, moins affervis aux anciens utages, avoient daigné s'instruire à l'école des navigateurs Européens.

Ceux d'entre eux qui parurent les premiers sur les côtes de la Chine, furent admis dans toutes les rades indifférenment. Leur extrême familiarité avec les femmes; leurs violences avec les hommes; des actes répétés de

hameur & d'indifcrétion les firent concentrer depuis à Canton, le port le plus méridional de l'empire.

Cette ville est située sur les bords du Tigre, riviere confidérable qui communique, d'un côté par divers canaux avec les provinces les plus reculées, & qui de l'autre conduit au pied de fes murs les plus grands vaiffeaux. On y voyoit nos pavillons mélés avec ceux du pays. Dans la fuite l'on a obligé les navires Européens de s'arrêter à Hoaung-pon, à quatre lieues de la place. Il est douteux si ce sur la crainte de quelque surprise qui inspira cette précaution, ou si ce sut un moyen imaginé par les gens en place pour leurs intérêts particuliers. La défiance & l'avidité des Chinois autorifent les deux conjectures.

Cet arrangement ne changea rien à la situation personnelle des navigateurs. Ils continuerent à jouir dans Canton de toute la liberté qui ne choquoit pas l'ordre public. Leur caractère les portoit à en abuser; & ils se lasserent bientôt de la circonspection nécessaire, dans un gouvernement rempli de formalités. On les punit de leur imprudence; tout accès chez les gens en place leur fut fermé. Le magistrat, fatigué de leurs plaintes continuelles, ne voulut plus les recevoir que par le canal des interprètes dépendans des marchands Chinois. Tous les Européens eurent ordre d'habiter dans un quartier qui leur fur affigné. On ne dispensa de cette obligation que ceux qui trouvoient ailleurs un hôte qui répondoit de leurs mœurs & de leur conduite. Les gênes augmenterent encore en 1760. La cour avertie par les Anglois que le commerce éprouvoit des vexations criantes, fit partir de Pekin des commissaires, qui se laisserent seduire par les accufés. Sur le rapport de ces hommes corrompus, tous les Européens furent confinés dans un petit nombre de maisons, d'où ils ne pouvoient traiter qu'avec quelques négocians munis d'un privilége exclusif. Ce monopole vient de cesser; mais les autres gênes font toujours les mêmes.

Ces humiliations ne nous ont pas dégoûtés du commerce de la Chine. Nous continuerons d'y aller chercher du thé, de la porcelaine, des foies, des foieries, du vernis, du papier, & quelques autres objets moins confidérables.

Le thé est un arbrisseau de la hauteur de nos grenadiers ou de nos myrthes. Il vient des graines semées dans Les Eurodes trous de trois ou quatre pouces de profondeur. On tent du thé n'estime de lui que ses feuilles. A trois ans il en offre à la Chine. en abondance; mais il en donne moins à fept. On le coupe alors à la tige pour obteuir des rejettons, dont chacun fournit à peu de chose près autant de produit qu'un arbulte entier.

La plupart des provinces de la Chine cultivent le thé: mais il n'a pas le même degré de bonté par-tout ; quoique par-tout on ait l'attention de le placer au Midi & dans les vallées. Celui qui croît fur un fol pierreux est fort supérieur à celui qui fort des terres légeres, & plus supérieur encore à celui qu'on trouve dans les terres jaunes.

La différence des terreins n'est pas la seule cause de la perfection plus on moins grande du thé : les faifons où la feuille est ramassée y influent encore dayantage,

La premiere récolte se fait au commencement de Mars. Les feuilles, alors petites, tendres & délicates, forment ce qu'on appelle le thé impérial, parce qu'il fert principalement à l'ufage de la cour & des geus en place. Les feuilles de la feconde récolte qui est au mois d'Ayril.

font plus grandes & plus développées; mais de moindre qualité que les premieres. Enfin le dernier & le moins estimé des thés, se recueille dans le mois suivant. Les uns & les autres sont ensermés dans des boêtes d'étain groffier, pour les garantir de l'impression de l'air qui leur feroit perdre leur parfum.

Le thé est la boisson ordinaire des Chinois. Ce ne sut pas un vain caprice qui en introduifit l'ulage. Dans prefque tout leur empire, les eaux font mal-faines & de mauvais goût. De tous les moyens qu'on imagina pour les améliorer, il n'y eur que le thé qui eut un fuccès entier. L'expérience lui fit attribuer d'autres vertus. On se perfinada que c'étoit un excellent dissolvant, qui purificit le fing, qui fortifioit la tête & l'elfomac, qui facilitoit la digeftion & la transpiration.

La haute opinion que les premiers Européens qui pénétrerent à la Chine, se formerent du peuple qui l'habite, leur lit adopter l'idée, peut-être exagérée, qu'il avoit du thé. Ils nous communiquerent leur enthousiasme, & cet enthousiasme a été toujours en augmentant dans le nord de l'Europe & de l'Amérique, dans les contrées où l'air est groffier & chargé de vapeurs.

Quelle que foit en général la force des préjugés, on ne peut guère douter que le thé ne produise quelques heureux effets chez les nations qui en ont le plus universellement adopté l'asage. Ce bien ne doit pas être pourtant ce qu'il est à la Chine même. On scait que les Chinois gardent pour eux le thé le mieux choifi & le mieux foigné. On féait qu'ils mêlent fouvent au thé qui fort de l'empire d'autres feuilles, qui, quoique ressemblantes nour la forme, peuvent avoir des propriétés dissérentes. On feair que la grande exportation qui fe fait du thé, les a rendus moins difficiles sur le choix du terrein, & moins exacts pour les préparations. Notre maniere de le prendre, se joint à ces négligences, à ces infidélités. Nous le buvons trop chaud & trop fort. Nous y mêlons toujours beaucoup de fucre, fouvent des odeurs, & quelquefois des liqueurs nuifibles. Indépendamment de ces confidérations, le long trajet qu'il fait par mer suffiroit pour lui faire perdre la plus grande partie de ses sels bienfaifans.

On ne pourra juger définitivement des vertus du thé, que lorsqu'il aura été transplanté dans nos climats. On commencoit à désespérer du succès, quoique les expériences n'eussent été tentées qu'avec des graines, &, à ce qu'on prétend, avec des graines mal choifies. Il a été enfin porté un arbriffeau, dont la tige avoit six pouces; & c'est à M. Linnœus, au plus célebre botaniste de l'Europe, qu'il a été remis. Cet habile homme est parvenu à le conserver; & il espere de le multiplier en plein air, en Suede même; puisqu'il ne périt pas dans les régions les plus septentrionales de la Chine. Ce sera un très-grand avantage de cultiver nous-mêmes une plante qui ne peut que difficilement perdre autant à changer de terrein, qu'à moifir dans la lougue traversée qu'elle étoit obligée de faire. Il n'y a pas long-tems que nous étions tout aussi éloignés du secret de faire de la porcelaine.

Il existoit il y a quelques années dans le cabinet du Les Eurocomte de Caylus, deux ou trois petits fragmens d'un péensache vase crû Egyptien, qui, dans des essais faits avec beau-tent de la-coup de soins & d'intelligence, se trouverent être de por- a la Chine, celaine non couverte. Si ce savant ne s'est pas mépris ou n'a pas été trompé, ce bel art étoit déja connu dans les beaux tems de l'ancienne Egypte. Mais il faudroit

des monumens plus authentiques qu'un fait isolé, pour en faire refuser l'invention à la Chine, où l'origine s'en perd dans la nuit des tems.

Sans entrer dans le fystême de ceux qui veulent donner à l'Egypte une antériorité de fondation, de loix, de sciences & d'arts de toute espece, que la Chine a peutêtre autant de droit de revendiquer en sa saveur; qui fait si ces deux empires, également anciens, n'ont pas reçu toutes leurs institutions sociales d'un peuple formé dans le vaste espace de terre qui les sépare? Si les habitans fauvages des grandes montagnes de l'Afie, après avoir erré durant plufieurs fiécles dans le continent, qui fait le centre de notre hémisphere, ne se sont pas difpersés insensiblement vers les côtes des mers qui l'environnent, & formés en corps de nation féparées à la Chine, dans l'Inde, dans la Perse, en Egypte? Si les déluges successifs, qui ont pu désoler cette partie de la terre, n'ont pas emprisonné les hommes dans ces régions, coupées par des montagnes & des déferts? Ces conjectures sont d'autant moins étrangeres à l'histoire du commerce, que celle-ci doit, tôt ou tard, donner les plus grandes lumieres sur l'histoire générale du genre humain, de ses peuplades, de ses opinions, & de ses inventions de toute espece.

Celle de la porcelaine est, sinon une des plus merveilleuses, du moins l'une des plus agréables qui foient sorties des mains de l'homme. C'est la propreté du luxe qui vaut mieux que sa richesse.

La porcelaine est une espece de poterie, ou plutôt c'est la plus parfaite de toutes les poteries. Elle est plus ou moins blanche, plus ou moins folide, plus ou moins transparente. La transparence ne lui est pas même tellement essentielle, qu'il n'y en ait beaucoup & de fort belle sans cette propriété.

La porcelaine est couverte ordinairement d'un vernis blanc ou d'un vernis coloré. Ce vernis n'est autre chose qu'une couche de verre sondu & glacé, qui ne doit jamais avoir qu'une demi transparence. On donne le nom de couverte à cette couche, qui constitue proprement la porcelaine. Celle qui n'a pas reçu cette espece de vernis, se nomme biscuit de porcelaine. Celle-ci a bien le mérite intrinseque de l'autre, mais elle n'en a ni la propreté, ni l'éclat, ni la beauté.

Le mot de poterie convient à la définition de la porcelaine, parce que, comme toutes les autres poteries plus communes, fa matiere est prise immédiatement dans les substances de la terre même, sans autre altération de l'art qu'une simple division de leurs parties. Il ne doit entrer aucune substance métallique ni faline dans sa composition, pas même dans sa couverte, qui doit se faire avec des matieres aussi simples, ou peu s'en faut.

La meilleure porcelaine & commanément la plus folide, fera celle qui fera faite avec le moins de matieres différentes; c'est-à-dire, avec une pierre vitrisiable, & une belle argile blanche & pure. C'est de cette derniere terre que dépend la folidité & la consistance de la porcelaine & de toute la poterie en général.

Les connoisseurs divisent en six classes la porcelaine qui nous vient d'Asie: la porcelaine truitée, le blanc ancien, la porcelaine du Japon, celle de la Chine, le Japon Chiné & la porcelaine de l'Inde. Toutes ces dénominations tiennent plutôt au coup d'œil qu'à un caractere bien décidé.

La porcelaine truitée, qu'on appelle ainsi sans doute

parce qu'elle a de la ressemblance avec les écailles de la truite, paroît être la plus ancienne, & celle qui tient de plus près à l'enfance de l'art. Elle a deux imperfections. La pâte en est toujours fort grise, & la couverte en est gerfée en mille manieres. Cette gerfure n'est pas seulement dans la couverte, elle prend aussi sur le biscuit-De-là vient que cette porcelaine n'est presque point transparente, qu'elle n'est point sonore, qu'elle est trèsfragile, & qu'elle tient au feu plus facilement qu'une autre. Pour cacher la dissormité de ces gerfures, on l'a bariolée de couleurs différentes. Cette bigarrure a fait fon mérite & fa réputation. La facilité avec laquelle M, le comte de Lauraguais l'a imitée, a convaincu les gens attentifs que cette espece de porcelaine n'est qu'une porcelaine manquée.

Le blane ancien est certainement d'une grande beauté; soit qu'on s'en tienne à l'éclat de sa couverte; soit qu'on en examine le biscuit. Cette porcelaine est précieuse, assez rare & de peu d'usage. Sa pâte paroit trèscourte, & on n'en a pu faire que de petits vases, ou des figures, & des magots dont la forme se prête à son défaut. On la vend dans le commerce comme porcelaine du Japon, quoiqu'il paroisse certain qu'il s'en fait de très-belle de la même espece à la Chine. Il y en a de deux teintes dissérentes, l'une qui a le blanc de la crême précifément, l'autre qui joint à sa blancheur un léger coup-d'œil bleuâtre qui semble annoncer plus de transparence. En effet la couverte femble être un peu plus sondue dans celle-ci. On a cherché à imiter cette porcelaine à faint Cloud, & il en est forti des pieces qui paroilfoient fort belles. Ceux qui les ont examinées de plus près, ont trouvé que c'étoit des frittes, que c'étoit

du plomb, & qu'elles ne pouvoient pas foutenir le parallele.

Il est plus difficile qu'on ne pense de bien distinguer ce qu'on appelle porcelaine du Japon, de ce que la Chine fournit de plus beau en ce genre. Un fin connoisseur que nous avons confulté, prétend qu'en général ce qu'on appelle véritablement Japon, a une couverture plus blanche & moins bleuâtre que la porcelaine de la Chine. que les ornemens y font mis avec moins de profusion, que le bleu y est plus éclatant, que les dessins & les fleurs y font moins baroques, mieux copiés de la nature. Son témoignage paroît confirmé par les écrivains, qui difent que les Chinois qui trafiquent au Japon, en rapportent quelques pieces de porcelaine qui ont plus d'éclat & moins de folidité que les leurs, & qu'ils s'en fervent pour la décoration de leurs appartemens, mais jamais pour l'ufage, parce qu'elles foutiennent difficilement le feu. Il croit de la Chine tout ce qui est couvert d'un vernis coloré, foit en verd celadon, foit en couleur bleuâtre, soit en violet pourpre. Tout ce que nous avons ici du Japon nous est venu, ou nous vient, par la voie des Hollandois, les feuls Européens à qui l'entrée de cet empire ne foit pas interdite. Il est possible qu'ils l'avent choifi dans les porcelaines que les Chinois v apportent annuellement, qu'ils l'ayent acheté à Canton même. Dans l'un & l'autre cas, la distinction entre la porcelaine du Japon & celle de la Chine, seroit fausse au fond, & n'auroit d'autre base que le préjugé. Il résulte cependant de cette opinion, que tout ce qui porte parmi nous le titre de porcelaine du Japon, est toujours de très-belle porcelaine.

'Il y a moins à douter sur ce qu'on appelle porcelaine

de la Chine. La couverte est plus bleustre, elle est plus chargée de couleurs, & les desfins en sont plus bisarres que dans celle qu'on nomme du Japon. La pâte elle-même est communément plus blanche, plus liée, plus grasse; fon grain plus fin, plus ferré, & on lui donne moins d'épaisseur. Parmi les diverses porcelaines qui se sabriquent à la Chine, il y en a une qui est sort ancienne. Elle est peinte en gros bleu, en beau rouge & en verd de cuivre. Elle est fort grossiere, fort massive, & d'un poids fort considérable. Il s'en trouve de cette espece qui est truitée. Le grain en est souvent sec & gris. Celle qui n'est pas truitée est sonore; mais l'une & l'autre ont très-peu de transparence. Elle se vend sous le nom d'ancien Chine, & les pieces les plus belles sont censées venir du Japon. C'étoit originairement une belle poterie plutôt qu'une porcelaine véritable. Le tems & l'expérience l'out perfectionnée. Elle a acquis plus de transparence, & les couleurs appliquées avec plus de soin, ont eu plus d'éclat. Cette porcelaine dissere essentiellement des autres, en ce qu'elle est faite d'une pate courte, qu'elle est tres-dure & très-folide. Les pieces de cette porcelaine ont toujours en-dessous trois ou quatre traces de supports, qui ont été mis pour l'empêcher de fléchir dans la cuisson. Avec ce fecours on est parvenu à fabriquer des pieces d'une hauteur, d'un diametre confidérables. Les porcelaines qui ne sont pas de cette espece & qu'on appelle Chine moderne, ont la pâte plus longue, le grain plus fin, & la couverte plus glacée, plus blanche, plus belle. Elles ont rarement des supports, & leur transparence n'a rien de vîtreux. Tout ce qui est fabriqué de cette pâte est tourné facilement, en forte que la main de l'ouvrier paroît avoir gliffé dessus, ainsi que sur une excellente argile. Les porcelaines de cette espece varient à l'insini pour la forme, pour les couleurs, pour la main d'œuvre & pour le prix.

Une cinquieme espece de porcelaine est celle à qui nous donnons le nom de Japon Chiné, parce qu'elle réunit aux ornemens de la porcelaine qu'on croit du Japon, ceux qui sont plus dans le goût de la Chine. Parmi cette espece de porcelaine, il s'en trouve une, enrichie d'un très-bean bleu avec des cartouches blancs. Cette couverte a cela de particulier, qu'elle est d'un véritable émail blanc, tandis que les autres convertes ont une demi transparence; car les couvertures de la Chine ne sont jamais transparentes tout-à-fait.

Les couleurs s'appliquent en général de la même maniere sur toutes les porcelaines de la Chine, sur celles même qu'on a faites à son imitation. La premiere, la plus solide de ces couleurs, est le bleu qu'on retire du sassire qui n'est autre chose que la chaux de cobalt. Cette couleur s'applique ordinairement à crud fur tous les yases, avant de leur donner la couverte & de les mettre au four; en forte que la couverte qu'on met enfuite par-defsus lui sert de sondant. Toutes les autres couleurs. & même le bleu qui entre dans la composition de la palette, s'appliquent sur la couverte, & ont besoin d'être unies préalablement avec une matiere faline ou une chaux de plomb qui favorise leur ingrez dans la couverte. Une maniere particuliere & assez samiliere aux Chinois de peindre la porcelaine, c'est de colorer la couverte toute entiere. Pour lors la couleur ne s'applique ni dessus ni dessous la couverte, mais on la mêle & on l'incorpore dans la converte elle-même. Il se fait des choses de fantaisse trèsextraordinaires en ce genre. De quelque maniere que les couleurs soient appliquées, elles se tirent communément

du cobalt, de l'or, du fer, des terres martiales & du cuivre. Celle du cuivre est très-délicate & demande de

grandes précautions.

Toures les porcelaines dont nous avons parlé se font à King-to-ching, bourgade immense de la province de Kianti. Elles y occupent cinq cents fours & un million d'hommes. On a effayé à Pékin, & dans d'autres lieux de l'empire, de les imiter; & les expériences ont été malheureuses par-tout, malgré la précaution qu'on avoit prise de n'y employer que les mêmes ouvriers, les mêmes matieres. Aufli a-t-on univerfellement renoncé à certe branche d'industrie, excepté au voilinage de Canton où on fabrique la porcelaine connue parmi nous fous le nom de porcelaine des Indes. La pâte en est longue & facile; mais en général les confeurs, le bleu fur-tout & le rouge de mars, y font très-inférieurs à ce qui vient du Japon & de l'intérieur de la Chine. Toutes les couleurs, excepté le bleu, y relevent en bosse, & sont communement mal appliquées. On ne voit du pourpre que sur cette porcelaine, ce qui a fait follement imaginer qu'on le peignoit en Hollande. La phipart des taffes, des affiettes, des autres vales que portent nos négocians, fortent de cette manufacture, moins estimée à la Chine que ne le sont dans nos contrées celles de favance.

Nous avons cherché à naturalifer parmi nous l'art de la porcelaine. La Saxe s'en est occupée plus heureulement que les autres états. Sa porcelaine est de la vraie porcelaine, & vraifemblablement composée de matieres fort fimples, quoique dépendante surement d'une combinaifon plus rechereliée que celle de l'Afie. Cette combinaison particuliere, & la rareté des matériaux qui entrent dans fa composition, doivent causer la cherté de cette porceleine. Comme il ne fort de cette manufacture qu'une feule & même espece de pâte, on a pense avec assez de vraisemblance que les Saxons ne possedent que leur secret, & n'ont point du tout l'art de la porcelaine. On est consiruné dans ce soupçon par la grande ressemblance qu'il y a entre la mie & le grain de la porcelaine de Saxe, & celles de quelques autres porcelaines d'Allemagne, qui paroissent saites par une combinaison à-peu-près semblable.

Quoi qu'il en foit de cette conjecture, on peut affirer qu'il n'y a point de porcelaine dont la couverte foit plus agréable à la vue, plus égale, plus unie, plus folide & plus fixe. Elle rélifte à un très-grand teu, beaucoup plus long-tems que différentes couvertes des porcelaines de la Chine. Ses couleurs jouent agréablement & ont un ton très-mâle. On n'en connoît point d'aufli bien afforties à la couverte. Elles ne font ui trop, ni trop peu fondues. Elles ont du brillant, fans être noyées & glacées, comme la plupart de celles de Sevre.

Ce mot nous avertit qu'il faut parler des porcelaines de France. On fait qu'elles ne font faites, ainfi que celles d'Angleterre, qu'avec des frittes, c'eft-àdire, avec des pierres infufibles par elles-mêmes, auxquelles on fait prendre un commencement de fufion, en y joignant une quantité de fel plus ou moins confidérable. Auffi font-elles plus vitreufes, plus fufibles, moins folides & plus caffantes que toutes les autres. Celle de Sevre qui est fans comparaison la plus mauvaise de toutes, & dont la couverre a toujours un coup-d'œil jaunâtre sale, qui décéle le plomb dont elle est chargée; n'a que le mérite que peuvent lui donner des dessinateurs, des peintres du premier ordre. Ces grands maîtres ont mis tant d'art à quelques-unes de

ces pieces, qu'elles seront précieuses pour la postérité; mais en elle-même, elle ne lera jamais qu'un objet de goût, de luxe & de dépenfes. Les supports seront une des principales causes de la cherté.

Toute porcelaine, au moment qu'elle reçoit fon dernier coup de feu, se trouve dans un état de suijon commencée : elle à pour lors, de la mollesse, & pourroit être maniée comme le fer lorfqu'il est embralé. On n'en connoît point qui ne soussire, qui ne se tourmente lorsqu'elle est dans cet état. Si les piéces qui sont tournées ont plus d'épailleur & de faillie d'un côté que de l'autre, auflitot, le fort emporte le foible : elles Héchiffent de ce côté, & la piece est perduc. On pare à cet inconvénient par des morceaux de porcelaines, faits de la même pare, de différentes formes, qu'on applique au-deffous ou contre les parties qui font plus de faillie & courent plus de rifques de fléchir que les autres. Comme toute porcelaine prend une retraite au seu à mesure qu'elle cuit, il saut non-feulement que la matiere dont on fait les supports puisse se retraire aussi; mais encore que sa retraite ne foit, ni plus, ni moins grande que celle de la piece qu'elle est destinée à foutenir. Les dissérentes pâtes ayant des retraites différentes, il s'enfuit que le support doit être de la même pâte que la porcelaine.

Plus une porcelaine est tendre au feu , & susceptible de vitrification, plus elle a befoin de support. C'est par cet inconvénient que péche effentiellement la porcelaine de Sevre, dont la pate est d'ailleurs fort chere, & qui en confomme souvent plus en support, qu'il n'en entre dans la piéce de porcelaine même. La nécessité de ce moyen difpendieux, entraîne encore un autre inconvément. La converte ne peut cuire en même tems que la

porcelaine, qui est obligée par-là, d'aller deux fois au feu. La porcelaine de la Chine & celles qui lui ressemblent étant faites d'une pâte plus folide, moins susceptible de vitrification, ont rarement besoin d'être soutenues, & se cuisent avec la couverture. Elles consomment donc beaucoup moins de pâte, fouffrent moins de perte, demandent moins de tems, de foins & de feu.

Ouclques écrivains ont cru bien établir la prééminence de la porcelaine d'Asie sur les nôtres, en disant que ces dernieres résistent moins au seu que celle qui leur a servi de modele, que toutes celles d'Europe fondent dans celle de Saxe, & que celle de Saxe finit par fondre dans celle des Indes. Rien n'est plus faux que cette assertion, prise dans toute son étendue. Il y a peu de porcelaines de la Chine, qui réfistent autant au seu que celle de Saxe. Elles se désorment même & se bouillonnent au seu qui cuit celle de M. de Lauraguais. Mais cela doit être compté pour rien ou pour fort peu de chose. La porcelaine n'est pas faite pour retourner dans les fours dont elle est forrie. Elle n'est pas destinée à essuyer un feu de rever-

C'est par la solidité que les porcelaines de la Chine l'emportent véritablement sur celles d'Europe; c'est par la propriété qu'elles ont d'être échaussées plus promptement & avec moins de rifque, de fouffrir fans danger l'impression subite des liqueurs froides ou bouillantes; c'est par la facilité qu'elles offrent de les cuire & de les travailler : avanrage incomparable qui fait qu'on eu fabrique, fans peine, des pieces de toute grandeur, qu'on la cuit avec moins de rifque, qu'elle est à meilleur marché, d'un usage universel, & qu'elle peut être par conséquent l'objet d'un commerce plus étendu.

Un autre avantage bien rare de la porcelaine des lades, c'est que la pâte est admirable pour faire des creufets & mille autres ustenfiles de ce genre, qui sont d'une utilité journaliere dans les arts. Non-feulement ces vales réfistent plus long-tems au seu; mais ce qui est bien plus précieux, ils ne communiquent rien aux verres & aux matieres qu'on y fait fondre. Leur matiere ell si pure, si blanche, si compacte & si dure, qu'elle n'entre en fusion que difficilement & ne porte point de couleur.

La France touche au moment de jouir de toures ces commodités. Il est certain que M. le comte de Lauraguais, qui a cherché long-tems le secret de la porcelaine de la Chine, est parvenu à en faire qui lui reffemble. Ses matériaux ont le même caractere; & s'ils ne sont pas exactement de la même espece, ils sont au moins des especes du même genre. Comme les Chinois, il peut faire fa pâte longue on courte, & employer à fon choix fon procédé, ou un procédé différent. Sa porcelaine ne le cede en rien à celle des Chinois pour la facilité à le tourner, à fe modeler, & lui est supérieure par la folidité de la couverte, peut-être aufli par fon aptitude à recevoir les couleurs. S'il parvient à lui donner la même finelle, la même blancieur du grain, nous nous pafferons aifément de la porcelaine de la Chine. Il ne lera pas si facile de renoncer à la foie.

tent des fores a la Clune.

Les annales de cet empire attribuent la découverte de Les Euro-la foie à l'une des femmes de l'empereur Hoangti. Les pécuache impératrices le firent depuis une agréable occupation de noutrir des vers, d'en tirer la foie & de la mettre en tenvre. On prétend même qu'il y avoit dans l'intérieur du palais, un terrein desliné à la culture des mûriers. L'impératrice, accompagnée des dames les plus diffinguées

de sa cour, se rendoit en cérémonie dans ce verger & y eneilloit elle-même les fémilles de quelques branches qu'on abaiffoit à sa portée. Une positique si sage, encouragea si bien cette branche d'industrie, que bientot la nation qui n'étoit converte que de peaux, se trouva habillée de foie. En peu de tems, l'abondance fut suivie de la perfection. On dut ce dernier avantage aux écrits de plufieurs hommes éclairés, de quelques ministres même, qui n'avoient pas dédaigné de porter leurs observations fur eet art nouveau. La Chine entiere s'instruifit dans leur theorie de tout ce qui pouvoit y avoir

rapport.

L'art d'élever les vers qui produisent la soie, de filer cette production, d'en fabriquer des étoffes, passa de la Chine aux Indes & en Perfe, où il ne fit pas des progrès rapides. S'il en cût eté autrement, Rome n'eut pas donné jusqu'à la fin du troisséme siécle une livre d'or, pour une livre de foie. La Grece ayant adopté cette industrie dans le huitième fiecle ; les foieries fe répandirent un peu plus, sans devenir communes. Ce fut long-tems un objet de magnificence, réfervé aux places les plus éminentes & aux plus grandes solemnités. Roger, roi de Sicile, appella enfin d'Athènes des ouvriers en foie; & bientôt la culture des mûriers s'étendit de cette isle au continent voitin. D'autres contrées de l'Europe voulurent jouir d'un avantage qui donnoit des richesses à l'Italie, & elles y parvinrent après quelques efforts inutiles. Cependant la nature du climat, & peut-être d'autres causes, n'ont pas permis d'avoir par-tout le même fuccès.

Les foies de Naples, de Sicile, de Reggio, sont toutes communes, foit en organsin, foit en trame. On les employe pourtant utilement; elles sont mêmes nécessaires pour les étoffes brochées, pour les broderies, pour tous les ouvrages où l'on a besoin de soie forte.

Les autres foies d'Iralie, celles de Novi, de Venife, de Tofcane, de Milan, du Montferrat, de Bergame & du Piémont, font employées en organtin pour chaîne, quoiqu'elles n'ayent pas toutes la même beauté, la même bonté. Les foies de Bologue curent long-tems la préférence sur toutes les autres. Depuis que celles du Piemont ont été perfectionnées, elles tiennent le premier rang pour l'égalité, la finesse, la légéreté. Celles de Bergame font celles qui en approchent le plus.

Quoique les foies que fournit l'Espagne soient en général fort belles, celles de Valence ont une grande fupériorité. Les unes & les autres iont propres a tout. Leur seul défaut est d'être un peu trop chargées d'huile, ce qui leur fait beaucoup de tort à la reinture.

Les foies de France, fupérieures à la plupart des foies de l'Europe, ne cédent qu'à celles de Piémont & de Bergame pour la légéreté. Elles ont d'ailleurs plus de brilfant en teint que celles de Piémont, plus d'égalité & de nerf que celles de Bergame, La France réco'toit il y a quelques années, fix mille quintaux de foie. La tivre de quatorze onces, se vendoit depuis quinze jusqu'à vingt & une livres. Au prix commun de dix-huit livres, c'étoit un revenu de dix millions. Lorsque les nouvelles plantations auront fait les progrès qu'on en doit attendre, cette puissance le trouvera déchargée du tribut qu'elle paye à l'étranger. Il est encore considérable.

La divertité des foies que recueille l'Europe, ne l'a pas mife en état de fe paller de celle de la Chine. Quoiqu'en général sa qualité soit pelante & son brin inégal. elle fera toujours recherchée pour fa blancheur. On croit communément qu'elle tient cet avantage de la nature. Ne féroit il pas plus naturel de penser, que lors de la filature, les Chinois jettent dans la bassine quelque ingrédient qui a la vertu de chasser toutes les parties hétérogenes, du moins les plus grossières? Le peu de déchet de cette soie, en comparaison de toutes les autres, lorsqu'on la fait cuire pour la teinture, paroît donner un grand poids à cette conjecture.

Quoi qu'il en foit de cette idée, la blancheur de la foid de la Chine, à laquelle nulle autre ne peut être comparée, la rend feule propre à la fabrique des blondes & des gazes. Les efforts qu'on a faits pour lui fubfituer les notres dans les manufactures de blonde, ont toujours été vains, foit qu'on ait employé des foies apprêtées ou non apprêtées. On a été un peu moins malheureux à l'égard des gazes. Les foies les plus blanches de France & d'Italie l'ont remplacée avec une apparence de fuccès; mais le blanc & l'apprêt n'ont jamais été si parsaits.

Dans le dernier fiecle; les Européens tiroient de la Chine fort peu de foie. La nôtre étoit fulfifante pour les gazes noires ou de couleur, & pour les marlis qui étoient alors d'ufage. Le goût qu'on a pris depuis quarante ans; & plus généralement depuis vingt-cinq, pour les gazes blanches & pour les blondes, a étendu peu-è-peu la conformation de cette production orientale. Elle s'est élevée dans les tems modernes à quatre-vingt milliers par an, dont la France a toujours employé près des trois quarts. Cette importation a si fort augmenté, qu'en 1766, les Anglois seuls en tirerent cent quatre milliers. Comme les gazes & les blondes ne pouvoient pas la consommer, les manusacturiers en employerent une partie dans leurs subriques de moires & de bas. Ces bas ont, sur les au-

tres, l'avantage d'une blancheur éclatante & inaltérable, mais ils font infiniment moins fins.

Indépendamment de cette foie d'une blancheur unique, qui fe recueille principalement dans la province de Tehequi fe recueille principalement dans la province de TeheKiang, & que nous connoiffons en Europe fons le nom
de foie de Nankin, lieu où on la fabrique plus particulérement; la Chine produit des foies communes que nous
appellons foies de Canton. Comme elles ne font propres
appellons foies de Canton. Comme elles ne font propres
qu'à quelques trames, & qu'elles font aufir cheres que
celles d'Europe qui fervent aux memes ufages, on en tire
très-peu. Ce que les Anglois & les Hollomdois en portent
ne passe cinq ou fix milliers. Les étosses forment un
plus grand objet.

Les Chinois ne font pas moins habiles à mettre les foies en œuvre qu'à les recurillir. Cet éloge ne doit pas s'étendre à celles de leurs étoffes ou il entre de l'or & de l'argent. Leurs manufacturieres n'ont jamais seu passer ces métaux par la filière; & leur industrie s'est toujours bornée à rouler leurs soies dans des papiers dorés, ou à appliquer les étoffes sur les papiers memes. Les deux méthodes sont également vicientes.

Quoique les homnes foient plus frappés en général du nouveau que de l'excellent, ces étoffes, maluré leur brillant, ne nous ont januis tentés. Nous n'avons été guere moins rebutés de la défectuofité de leur delfin. On n'y voit que des figures estropiées, & des grouppes fans intention. Personne n'y a reconnu le moindre talent pour distribuer les jours & les ombres, ni cette grace, cette facilité qui se sont remarquer dans les ouvrages de nos bons artisses. Il y a dans toutes leurs productions quelque chose de roide & de mesquin, qui déplait aux gens d'un goût un peu délicat. Tout y porte le caractère particu-

lier de leur génie, qui manque de feu & d'élévation. Ce qui nous fait supporter ces énormes défauts dans ceux de leurs ouvrages qui représentent des fleurs, des oifeaux, des arbres, c'est qu'aucun de ces objets n'est en relief. Les figures sont peintes fur les étoffes même, avec des couleurs presque inessagles. Cependant l'illusion est fi entiére, qu'on croiroit tous ces objets brochés ou brodés.

Les étoffes unies de la Chine n'ont pas besoin d'indulgence. Elles font parfaites, ainfi que leurs couleurs, le verd & le rouge en particulier. Le blanc du damas a un agrément infini. Les Chinois n'employent à cet ouvrage que des foies de Tehe-Kiang. Ils font, comme nous, débouillir la chaîne à fonds, mais ils ne cuisent la trame qu'à demi. Cette méthode conserve à l'étosse un peu de corps & de fermeté. Les blancs en sont roux, sans être jaunirres, & délicieux à la vue, fans avoir ce grand éclat qui la fatigue. Elle ne se repose pas moins agréablement sur le vernis Chinois.

Le vernis est une espece de gomme liquide de couleur rouffatre. Celui du Japon est présérable à ceux du Ton-rouens quin & de Siam, qui ont eux-mêmes une grande supério- achetent des ouvrarité sur celui de Camboge. Les Chinois en achetent dans ges de ver tous les marchés; parce que celui qu'ils tirent de plufieurs med du pade leurs provinces ne fussit pas à leur confommation. L'ar-chine. bre qui le donne se nomme Tsi-chu, & a l'écorce, ainsi que la feuille du frêne. Sa plus grande élévation est de quinze pieds, & fa groffeur commune de deux pieds & demi. Il ne produit ni seurs ni fruits, & se multiplie ainsi.

Au printems, lorsque la séve du Tti-chu commence à fe développer, il faut choisir le plus vigoureux des rejettons qui sortent du tronc de l'arbre. On l'enduit d'une terre Jaune que l'on enveloppe d'une natte propre à le défen-

XLV. Les Eu-

dre des impressions de l'air. Si le rejetton pousse rapide, ment des racines, on le coupe & on le plante en automne. Si la nature est plus tardive, on remet l'opération à un autre tems. En quelque faiton qu'elle le fasse, il sant garantir des fourmis le nouveau plant, en rempliffant de cendres la folle qui lui cit destinée.

Ce n'est qu'à sept ou huit aus que le Tsi-chu offre du vernis, & c'est en été qu'il le donne. Il coule de différentes incifions faites de distance en diffance à l'écorce feule. Une coquille reçoit la liqueur à chaque fente. La récolte peut passer pour bonne lorsque mille arbres rendent dans une nuit vingt livres de vernis. Cette gomme est si dangereufe, que ceux qui la menent en œuvre font obligés, pour se garantir de sa malignité, de prendre les précautions les plus fuivies. Les ouvriers se frottent les mains & le vifage d'huile de rabette, avant & après le travail. Ils ont un masque, des gants, des bottines, & un plaitron devant l'estomac.

Le vernis s'employe de deux manieres. Dans la premiere, l'on frotte le bois d'une huile particuliere aux Chinois; & dès qu'elle est séche l'on applique le vernis. Sa transparence est telle que les veines du bois paroissent peintes, fi l'on n'en met que deux ou trois couches. Il n'y a qu'à les multiplier pour donner au vernis l'éclat du miroir.

L'autre maniere est plus compliquée, Avec le fecours d'un mastic, on colle sur le bois une espece de carton. Ce fonds uni & folide reçoit successivement plusieurs couches de vernis. Il ne doit être ni trop épais, ni trop liquide; & c'est à faisir ce juste milieu que consiste principalement le mérite de l'artiste.

De quelque maniere que le vernis foit employé, il rend le bois comme incorruptible. Les vers ne s'y établiffent que difficilement, & l'humidité n'y pénétre presque jamais. Il ne faut qu'un peu d'attention pour empêcher que l'odeur même ne s'y attache.

L'agrément du vernis répond à fa folidité. Il se prête à l'or, à l'argent, à toutes les couleurs. On y peint des hommes, des campagnes, des palais des chasses, des combats. Il ne laisseroit rien à desirer, si de mauvais dessins Chincis ne le déparoient généralement.

Malgré ce vice, les ouvrages de vernis exigent des foins extrêmement fuivis. On leur donne au moins neuf ou dix couches, qui ne fauroient être trop légeres. Il faut laisser entre elles un intervalle suffitant, pour qu'elles puissent bien fécher. L'espace doit être encore plus considerable entre la derniere couche, & le moment où l'on commence à polir, à peindre & à dorer. Pour tous ces travaux, un été fussit à peine à Nankin, dont les atteliers fournissent la cour & les principales villes de l'empire. A Canton on va plus vite. Comme les Européens demandent beaucoup d'ouvrages; qu'ils les veulent affortis à leurs idées. & qu'ils ne donnent que peu de tems pour les exécuter; tout se fait avec précipitation. L'artiste, forcé de renoncer au bon, borne son ambition à produire des effets qui puissent arrêter agréablement la vue. Le papier n'a jamais les mêmes imperfections,

Originairement, les Chinois écrivoient avec un poincon de fer sur des tablettes de bois, qui, réunies, formoient des volumes. Dans la fuite ils tracerent leurs cas ractères fur des piéces de foie ou de toile, auxquelles on donnoit la longueur & la largeur dont on avoit besoin. Enfin le fecret du papier fut tronvé il y a feize fiécles.

On croit communément que ce papier se fait avec de la foie. Ceux auxquels la pratique des arts est un peu familiere, n'ignorent pas qu'il est impossible de diviser sus farament la foie pour en compofer une pâte uniforme. C'est le coton qui est la matiere du bon papier Chinois, d'un papier qui séroit comparable, peut-être même supérieur au nôtre, s'il te confervoit autli longtems.

Le papier inférieur, celui qui n'est pas destiné à l'ècriture, est composé de la premiere ou seconde écorce du mûrier, de l'orme, du cotonier, & fur-tout du Bambou. Ces matieres, après avoir pourri dans des eaux bourbenfes, font enterrées dans la chaux. On les blanchit au foleil, & des chaudieres bouillantes les réduient en une pate fluide qui esi étendue sur des claies, d'où il fort des feuilles de dix ou douze pieds, & même davantage. C'est de ce papier que sont formés les amemblemens Chinois. Il plait fingulièrement par les formes, l'éclat & la variété que l'industrie a sçu lui deumer.

Quoique ce papier se coupe, qu'il preune l'humidité, & que les vers l'attaquent, il est devenu un objet de commerce. L'Europe a emprunté de l'Afic l'idée d'en membler des cabinets, d'en composer des paravents, Cependant ce goût commence à passer. Déja les papiers Anglois remplaceut ceux de la Chine, & les banniront sans doute lorsqu'ils auront atteint plus de persection. Les François imitent cette nouveaute, & il est vraisemblable que toutes les nations l'adopteront.

Outre les objets dont on a parlé, les Européens achetent à la Chine de l'enere, du camphre, du borax, de la rhubarbe, de la gomme lacque, du rottin, espece de came qui fert à faire des fautenils. & ils y achetoient

En Europe un mare d'or vaut à-peu-près quatorze marcs & demi d'argent. S'il exifloir un pays ou il en valût vingt, nos négocians y en porteroient, pour l'échanger contre de l'argent. Ils nous rapporteroient cet argent, pour l'échanger contre de l'or, auquel ils donnereient la même destination. Cette activité continueroit julqu'à ce que la valeur relative des deux métaux fe trouvât à-peu-près la même dans les deux contrées. Le même intérêt fit envoyer long-tems à la Chine de l'argent pour le troquer contre de l'or. On gagnoit à cette mutation quarante-cinq pour cent. Les compagnies exclusives ne firent jamais ce commerce, parce qu'un pareil bénéfice, quelque confidérable qu'il paroisse, auroit été fort insérieur à celui qu'elles faisoient sur les marchandises. Leurs agens qui n'avoient pas la liberté du choix, se livrerent à ces spéculations pour leur propre compte. Ils pousserent cette branche d'industrie avec tant de vivacité, que bientôt ils ne trouverent pas un avantage fuffifant à la continuer. L'or est plus ou moins cher à Canton, suivant la faifon ou l'on l'achete. On l'a à bien meilleur marché depuis le commencement de février jufqu'à la fin de mai, que durant le reste de l'année où la rade est remplie de vaisseaux étrangers. Cependant dans les tems les plus favorables il n'y a que dix-huit pour cent à gagner, gain infuffifant pour tenter perfonne. Les employés de la compagnie de l'rance sont les seuls qui n'avent pas foufiert de la cessiation de ce commerce, qui leur fut toujours défendu. Les directeurs fe réfervoient exclusivement cette fource de fortune. Plufieurs y puisoient; mais Caftanier feul le conduifoit en grand négociant. Il expédioit des marchandifes pour le mexique. Les piastres qui provenoient de leur vente, étoient portées à Acapulco, d'où elles passoient aux Philippines, & de-là à la Chine ou on les convertissoit en or. Cet habile homme,

par une circulation lumineuse, ouvroit une carriere dans laquelle il est bien étonnant que personne n'air marché

après lui.

Toutes les nations Européennes qui passent le cap de Bonne-Espérance, vont à la Chine. Les Portugais y aborderent les premiers. On leur céda avec un espace d'environ trois milles de circonférence, Macao, ville bâtie dans un terrein stérile & inégal, fur la pointe d'une petite ille fituée à l'embouchure de la riviere de Canton. Ils obtinrent la disposition de la rade trop resservée, mais fure & commode, en s'assujertissant à payer à l'empire tous les droits d'entrée; & ils acheterent la liberté d'élever des fortifications, en s'eugageaut à un tribut annuel de 37, 500 livres. Tout le tems que la cour de Lisbonne donna des loix aux mers des Indes, cette place fut un entrepôt célebre. Sa profpérité diminua dans les mêmes proportions que la puissance des Portugais. Insensiblement elle s'est anéantie. Macao n'a plus de liaison avec sa métropole, & toute la navigation se réduit à l'expédition de trois petits bâtimens, un pour Timor, & deux pour Goa. Jusqu'en 1744, les foibles restes d'une colonie autrefois fi florissante, avoient joui d'une espece d'indépendance.

L'affaffinat d'un Chinois détermina le vice-roi de Canton à demander à sa cour un magistrat pour instruire, pour gouverner les barbares de Macao; ce furent les propres termes de la requête. On envoya un Mandarin, qui prit possession de la place au nom de son maître. Il dédaigna habiter parmi des étrangers, pour lesquels on a un si grand mépris; & il a établi fa demeure à une lieue de la ville.

Les Hollandois furent encore plus maltraités il y a près d'un fiécle. Ces républicains qui , malgré l'afcendant qu'ils avoient pris dans les mers d'Afie , s'étoient

vu exclus de la Chine par les intrigues des Portugais, parvinrent à s'en ouvrir enfin les ports. Mécontens de l'existence précaire qu'ils y avoient, ils tenterent d'élever un fort auprès de Hoaung-pon, fous prétexte d'y bâtir un magafin. Leur projet étoit, dit-on, de se rendre maitres du cours du Tigre, & de faire également la loi aux Chinois & aux étrangers qui voudroient négocier à Canton. On déméla leurs vues, plutôt qu'il ne convenoit à leurs interets. Ils furent maffacrés, & leur nation n'ofa de longrems le montrer fur les côtes de l'empire. Elle y parut vers l'an 1730. Les premiers vaisseaux qui y aborderent, étoient partis de Java. Ils portoient différentes productions de l'Inde en géneral, de leurs colonies en particulier, & les échangeoient contre celles du pays. Ceux qui les conduisoient, uniquement occupés du foin de plaire au confeil de Batavia, de qui ils recevoient immédiatement leurs ordres. & dont ils attendoient leur avancement, ne fongcoient qu'à fe défaire avantageulement des marchandiles qui leur étoient confiées, sans s'attacher à la qualité de celles qu'ils recevoient. La compagnie ne tarda pas à s'appercevoir que de cette maniere, elle ne fontiendroit jamais dans fes ventes la concurrence des nations rivales. Cette confidération la détermina à faire partir directement d'Europe. des navires avec de l'argent. Ils touchent à Batavia , où ils se chargent des denrées du pays propres pour la Chine, & réviennent directement dans nos parages, avec des cargaifons beaucoup mieux compofées qu'elles n'éroient autrefois, mais non pas aufli-bien que celles des Anglois.

De tous les peuples qui ont fait le commerce de la Chine, cette nation est celle qui l'a le plus suivi. Elle avoit une loge dans l'îste de Chutan, du tems que les affaires se

traitoient principalement à Emony. Lorique des circonftances particulieres les eurent amenées à Canton, fon activité fut toujours la même. L'obligation imposée à sa compagnie d'exporter des étoffes de laines, la détermina à y entretenir affez conflamment des employés chargés de les vendre. Cette pratique jointe au goût qu'on prit dans les possettions Angloifes pour le thé, fit tomber dans ses mains vers la fin du dernier fiécle prefique tout le commerce de la Chine avec l'Europe. Les droits énormes que mit le gouvernement für cette conformation étrangere, ouvrirent les yeux des autres nations, de la France en parțiculier.

Cette monarchie avoit formé en 1660 une compagnie particuliere pour ce commerce. Un riche négociant de Rouen, nommé Fermanel, étoit à la tête de l'entreprife. Il avoit jugé qu'elle ne pouvoit être exécutée utilement qu'avec un fonds de deux cents vingt mille livres, & les fouscriptions ne monterent qu'à cent quarante mille : ce qui fut caufe que le voyage fut malheureux. L'éloignement qu'on avoit naturellement pour un empire, qui ne voyoit dans les étrangers que des hommes propres à corrompre fes mœurs, à entreprendre fur fa liberté, fut confidérablement augmenté par les pertes qu'on avoit faites. Inutilement les dispositions de ce peuple changerent vers l'an 1685, & avec elles la manière dont nous étions traités. Les Prançois ne fréquenterent que rarement fes ports. La nouvelle fociété qu'on forma en 1698, ne mit pas plus d'activité dans fes expéditions que la premiere. Ce commerce n'a pris de la confiftance que lorfqu'il a été réuni à celui des Indes, & dans la même proportion.

Les Danois & les Suédois ont commencé à fréquenter les ports de la Chine à-pen-près dans le même tems, & s'y font gouvernes fuivant les mêmes principes. Il est vrailemolable que celle d'Embden les auroit adoptés, fi elle eût eu le tems de prendre quelque confitance.

Les achats que les Européens font annuellement à la XLVI. Chine, peuvent s'apprécier par ceux de 1766, qui font A quel montés à 26, 754, 494. liv. Cette fomme, dont le thé selevent scul absorbe plus des quatre cinquiémes, a été payée en les achats que les Eupiastres ou en marchandises, apportées par vingt-trois ropéens vailleaux. La Suede a fourni, 1, 935, 168 liv. en ar-font à la gent; & en étain, en plomb, en autres marchandises, 427, 500 liv. Le Danemarck, 2, 161, 630 livres; & en fer, plomb, & pierres à fufil, 231, 000 livres. La France, 4,000, 000 livres en argent, & 400, 000 l. en draperies. La Hollande, 2, 735, 400 liv. en argent, 44, 600 livres en laimages, & 4, 000, 150 livres en productions de ses colonies. La Grande-Bretagne, 5, 443, 566 livres en argent, 2,000, 475 livres en étoffes de laine. & 3, 375, 000 livres, en plufieurs objets tirés de diverses parties de l'Inde. Toutes ces sommes réunies sorment un total de 26, 754, 494 livres. Nous ne faifons pas entrer dans ce calcul dix millions en argent que les Anglois ont porté de plus que nous n'avons dit; parce qu'ils étoient desfinés à payer les dettes que cette nation avoitcontractées, ou à former un fouds d'avance pour négocier dans l'intervalle des voyages.

Il n'est pas aité de prévoir ce que deviendra ce com- XLVII. merce. Quelque passion qu'air la Chine pour l'argent, Que de-elle paroît plus portée à fermer ses ports aux Européens, commerce que disposée à leur faciliter les moyens d'étendre leurs de l'europe opérations. A melire que l'esprit Tartare s'est assoibli, chine? que les conquérans fe sont nourris des maximes du peuple vainen, ils out adopté ses idées, son aversion, son

mépris en particulier pour les étrangers. Ces dispositions mépris en particulier pour les étrangers. Ces dispositions mépris en particuler pour les égards qu'on avoit pour eux. successivement remplacé les égards qu'on avoit pour eux. De cette situation équivoque à une expulsion emiere, il de pour pour par pas bien loin. Elle pourroit être d'autant plus prochaine, qu'il y a une nation active, qui s'occupe peut-être en secret des moyens de l'effectuer.

Les Hollandois voyent, comme tout le monde, que l'Europe a pris un goût vif pour plufieurs productions Chinoifes. Ils doivent penfer, que l'impossibilité de les tirer directement du lieu de leur origine, n'en anéantiroit pas la confommation. Si nous étions tous exclus de l'empire, ses sujets exportefoient cux-mêmes leurs marchandiles. Comme l'imperfection de leur marine ne leur permet pas de pouffer loin leur navigation, ils ne pourroient les dépofer qu'à Java ou aux Philippines; & nous serions réduits à les tirer de l'une des deux nations à qui ces colonies appartiennent. La concurrence des Espagnols est si pen à craindre, que les Hollandois séroient affirrés de voir ce commerce entier tomber dans leurs mains. Il est horrible de soupçonner ces républicains d'une politique si basse; mais personne n'ignore que des moindres intérêts les ont déterminés à des actions plus odienses.

Si les ports de la Chine étoient une fois fermés, il est vraitemblable qu'ils le seroient pour toujours. L'obstination de cette nation, ne lui permettroit jamais de revenir fur ses pas, & nous ne voyons point que la sorce pût l'y contraindre. Quels moyens pourroit-on employer contre un état dont la nature nous a léparés par un espace de huit mille lieues? Il n'est point de gouvernement affez dépourvu de lumières, pour imaginer que des équipages satigués olassent tenter des conquêtes dans un pays dé-

fendu par un peuple innombrable, quelque lâche qu'on suppose une nation avec laquelle les Européens ne se sont pas encore mefurés. Les coups qu'on lui porteroit fe réduiroient à intercepter sa navigation dont elle s'occupe peu, & qui n'intéresse ni ses commodités ni la subsissance.

Cette vengeance inutile n'auroit même qu'un tems fort borné. Les vaisseaux destinés à cette croisiere de piraterie, feroient écartés de ces parages une partie de l'année. par les mouçons, & l'autre partie par les tempêtes nommées typhons, qui sont particulieres aux mers de la Chine.

Après avoir développé la maniere dont les nations de l'Europe ont conduit jusqu'à présent le commerce des Indes, il convient d'examiner trois questions qui semblent naître du fond du fujet, & qui ont partagé jufqu'ici les eforits. Doit-on continuer ce commerce. ? Les grands érabliffèmens font-ils nécessaires pour le saire avec succès? Faur-il le laiffer dans les mains des compagnies exclufives? Nous porterons dans cette difcuffion l'impartialité d'un homme de lettres, qui n'a dans cette caule d'autre intérêt que celui du genre-humain.

Ceux qui voudront confidérer l'Europe comme ne for- XLVIII. mant qu'un feul corps, dont les membres font unis entre doit - elle eux par un intérêt commun, ou du moins femblable, ne continuer mettront pas en problème si ses liaisons avec l'Asie lui merceavec font avantageuses. Le commerce des Indes angmente évi-les Indes? demment la masse de nos jouissances. Il nous donne des boillons faines & délicientes, des commodités plus recherchées, des ameublemens plus gais, quelques nouveaux plaifirs, une existence plus agréable. Des attraits 6 puissans ont également agi sur les peuples qui, par leur position, leur activité, le bonheur de leurs découvertes, la hardielle de leurs entrepriles, pouvoient aller puiler ces

délices à leur fource; & fur les nations qui n'ont pu se délices à leur fource; & fur les nations qui n'ont pu se les procurer que par le canal intermédiaire des états maritimes, dont la navigation failoit refluer dans tout notre continent la surabondance de ces voluptés. La passim des Européens pour ce luxe étranger a été si vive, que, ni les plus sortes impositions, ni les prohibitions, de les peines les plus séveres, n'ont pu l'arrêter. Après avoir lutté vainement contre un penchant qui s'irritoit par les obstacles, tous les gouvernemens ont été sorés de céder au torrent, quoique des préjugés universels, cimentés par le tems & l'habitude, leur lissent regarder cette complaisance comme muisible à la stabilité du bonheur général des nations.

Il étoit tems que cette tyrannie fiuît. Doutera-t-on que ce foit un bien d'ajouter aux jouissances propres d'un climat, celles qu'on peut tirer des climats étrangers? La société universelle existe pour l'intérêt commun, & par l'intérêt réciproque de tous les hommes qui la composent. De leur communication il doit résulter une augmentation de félicité. Le commerce est l'exercice de cette précieuse liberté, à laquelle la nature a appellé tous les hommes, a attaché leur bonheur, & même leurs vertus. Disons plus; nous ne les voyons libres que dans le commerce; ils ne le deviennent que par les loix qui favorisent réellement le commerce : & ce qu'il y a d'heureux en cela, c'est qu'en meme tems qu'il est le produit de la liberté, il sert à 11 maintenir.

On a mal vu l'homme, quand on a imaginé que pour le rendre heureux, il falloit l'accoutumer aux privations. Il est vrai que l'habitude des privations diminue la fomme de nos malheurs; mais en retranchant encore plus fur nos plaisirs que fur nos peines, elle conduit

conduit l'homme à l'infensibilité plutôt qu'au bonheur. S'il a reçu de la maure un cuent qui demande à fentir; si son imagination le promene sans cesse malgré lui sur des projets ou des fantomes de félicité qui le flatrent; laissez à son ame inquierre un vaste champ de jouissance à parcourir. Que notre intelligence nous apprenne à voir dans les biens dont nous jouiffons, des motifs de ne par re retter ceux auxquels nous ne pouvons atteindre : c'elt-là le fruit de la fageffe. Mais exiger que la raifin nous perfuade, de rejetter ce que nous pourrious ajouter à ce que nous policdons, c'est contredire la nature, c'est anéantir peut-être les premiers principes de la tociabilité.

Comment réduire l'homme à se contenter de ce peu que les moraliftes prescrivent à ses besoins? Comment fixer les limites du néceffaire, qui varie avec fa fituation, ses connoillances & ses defirs? A peine eutil fimplifié par fon induffrie les moyens de se procurer la fubfiftance, qu'il employa le tems qu'il venoit de gagner, à étendre les bornes de ses facultés & le domaine de les jouissances. De-là naquirent tous les besoins factices. La découverte d'un nouveau genre de sensations excita le desir de les conserver, & la curiotité d'en imaginer d'une autre espece. La persection d'un art introduitit la connoissance de plusieurs: Le fuccès d'une guerre occasionnée par la faim ou par la vengeance, donna la tentation des conquêtes; Les hazards de la navigation jetterent les hommes dans la néceffiné de le détruire ou de fe lier. Il en fut des traités de commerce entre les nations séparées par la mer. comme des pactes de fociété entre les hommes femés & rapprochés par la nature fur une même terre. Tous

ces rapports commencerent par des combats, & finirent par des affociations. La guerre & la navigation ont mêlé les fociétés & les peuplades. Dès lors , les hommes fe font trouvés liés par la dépendance ou la communication. L'alliage des nations fondues ensemble dans l'incendie des guerres, s'épure & se polit par le commerce. Dans fa deflination, le commerce veut que toutes les nations se regardent comme une société unique, dont tous les membres ont également droit de participer aux biens de tous les autres. Dans fon objet & ses moyens, le commerce supposé le desir & la liberté concertée entre tous les peuples, de faire tous les échanges qui peuvent convenir à leur fatisfaction mutuelle. Desir de jouir, liberté de jouir; il n'y a que ces deux ressorts d'activité, que ces deux principes de sociabilité, parmi les hommes.

Que peuvent opposer à ces raisons d'une communication libre & universelle, ceux qui blament le commerce de l'Europe avec les Indes? Qu'il entraîne une perte confidérable d'hommes; qu'il arrete le progrès de notre industrie; qu'il diminue la masse de notre argent.

Il est aisé de détruire ces objections.

Tant que les hommes jouiront du droit de se choisir une profession, d'employer à leur gré leurs facultés, ne foyons pas inquiets de leur destinée. Comme dans l'état de liberté chaque chofe a le prix qui lui convient, ils ne braveront aucun danger qu'autant qu'ils en seront payés. Dans des fociétés bien ordonnées, chaque individu doit être le maître de faire ce qui convient le mieux à fon goût, à ses intérêts, tant qu'il ne blesse en rien la propriété, la liberté des autres. Une loi qui interdiroit tous les travaux où les hommes peuvent courir le rifque de leur vie, condamneroit une grande partie du genrehumain a mourir de faim, & priveroit la fociété d'une foule d'avantages. On n'a pas befoin de paffer la ligne pour faire un métier dangereux; & fans fortir de l'Europe, on trouveroit des professions beaucoup plus destructives de l'etpece humaine que la navigation des Indes. Si les périls des voyages maritimes moissonnent quelques hommes, donnons à la culture de nos terres toute la protection qu'elle mérite, & notre population fera si nombreufe, que l'état pourra moins regretter les victimes volontaires que la mer engloutit. On peut ajouter que la plupart de ceux qui périffent dans ces voyages de long cours, font enlevés par des causes accidentelles, qu'il seroit facile de prévenir par un régime de vie plus fain, & par une conduite plus réglée. Mais quand on ajonte aux vices de fon climat & de fes mœurs , les vices corrupteurs des climats où l'on aborde ; comment réfister à ce double principe de destruction?

En fappofant même que le commerce des Indes dût coûter à l'Europe autant d'hommes que l'on prétend qu'il en abforbe ou qu'il en fait périr, est-il bien certain que cette perte n'est pas réparée & compensée par les travaux dont il est la fource, & qui nourrissent, qui multiplient la population? Les hommes disperses sur les vaiffeaux qui voguent vers ces parages , n'occuperoientils pas fur la terre une place qu'ils laissent à remplir par des hommes à naître? Qu'on jette un regard attentif fur le grand nombre d'habitans qui couvrent le territoire refierré des peuples navigateurs, & l'on fera convaincu que ce n'ell pas la navigation d'Afie, ni même la navigation en général, qui diminue la population des Européens. mais qu'elle seule balance peut-être toutes les causes de

dépérissement & de décadence de l'espece humaine. Raffurous encore ceux qui craignent que le commerce des Indes ne diminue les occupations & les profits de notre indultrie.

Quand il feroit vrai que cette communication auroit arrêté quelques-tins de nos travaux, à combien d'autres n'a-t-elle pas donné naitlance ? La navigation lui doit une grande extention. Nos colonies en ont reçu la culture du fuere, du café & de l'indigo. Plufieurs de nes manufactures font afimentées par ses soies & par ses cotons. Si la Saxe & d'autres contrées de l'Europe font de belles porcelaines; fi Valence fabrique des Pekins simérieurs à ceux de la Chine même; si la Suille imite les moulfelines & les roiles brodées de Bengale; fi l'Angleterre & la France impriment supérieurement des toiges; fi cant d'étoffes incommes autrelois dans nos climats occupent aujourd'hui nos meilleurs artitles, n'estce pas de l'Inde que nous tenons tous ces avantages?

Allons plus loin, & suppolions que nous ne devons aucun encouragement, aucune comoiffance à l'Afie, la confoumation que nous faiions de ses marchandises n'en doit pas nuire dayuntage à norre industrie. Car avec quoi les payons-nous? N'est-ce pas avec le prix de nos ouvrages portés en Amérique ? Je vends à un Espaguol pour cent francs de toile, & j'envoie cet argent aux Indes. Un autre envoie aux Indes la même quantité de toile en nature. Lui & mei en rapportons du thé. Est-ce qu'au fond notre opération n'est pas la même ? Est-ce que nous n'avons pas également converti en thé une valeur de cent francs en toile? Nous ne différons, qu'en ce que l'un fait ce changement par deux procédés, & que l'autre le fait par le moyen d'un feul. Suppofez que les Espagnols au lieu d'argent me donnent d'autres marchandifes dont l'Inde soit curieuse : est-ce que j'aurai diminué les travaux de la nation quand j'aurai porté ces marchandifes aux Indes? N'est-ce pas la même chose que si j'y avois porté nos productions en nature? Je pars d'Europe avec des manufactures nationales. Je les vais changer dans la mer du Sud contre des piastres. Je porte ces piastres aux Indes. sen rapporte des choses utiles ou agreables. Ai-je rétréci l'industrie de 1 état? Non, j'ai étendu la conformation de ses produits, & j'ai multiplié ses jouissances. Ce qui trompe les gens prévenus contre le commerce des Indes 2 c'est que les piastres a rivent en Europe avant d'être transportées en Afie. En dernière analyse, que l'argent soit ou ne foit pas employé comme gage intermédiaire, j'ai échangé directement ou indirectement avec l'Asie, des chofes ufuelles contre des choses usuelles, mon industrie contre fon industrie, mes productions contre ses productions.

Mais s'écrient quelques esprits chagrins, l'Inde a ent glouti dans tous les tems les tréfors de l'univers. Depuis que le hazard a donné aux hommes la connoissance de la métallurgie, disent ces censeurs, on n'a cessé de cultiver cet art.. L'avarice, pale, inquiette, n'a pas quitté ces rochers stériles, où la nature avoit ensoui sagement des persi les trésors. Arrachés des abymes de la terre, ils ont toujours continué de se répandre sur sa surface, d'où, malgré l'extrême opulence des Romains, de quelques aux tres peuples, on les a vus disparoître en Europe, en Afrique, dans une partie de l'Afie même. Les Indes les ont absorbés. L'argent prend encore aujourd'hui la même route. Il coule fans interruption de l'Occident au fond de l'Orient, & s'y fixe sans que rien puisse jamais le faire rétrograder. C'est donc pour les Indes que les mines du Péron sont ouvertes; c'est donc pour les Indiens

que les Européens se sont souillés de tant de crimes en Amérique. Tandis que les Espagnols épuilent le sang de leurs esclaves dans le Mexique, pour arracher l'argent des entrailles de la terre, les Banians se farignent encore davantage pour l'y faire rentrer. Si jamais les richesses du Potoli tariffent ou s'arrêtent, notre avidité fans doute ira les déterrer fur les côtes du Malabar, où nous les avons apportées. Après avoir épuité l'Inde de perles & d'aromates, nous irons peut-être les armes à la main y ravir le prix de ce luxe. Ainfi nos cruautés & nos caprices entraîneront l'or & l'argent dans de nouveaux climats, où l'avarice & la superstition les ensouiront encore.

Ces plaintes ne font pas fans fondement. Depuis que les autres parties du monde ont ouvert leur communication avec l'Inde, elles ont toujours échangé des métaux contre des arts & des denrées. La nature a prodigué aux Indiens le peu dont ils ont befoin; le climat leur interdit notre luxe, & la religion leur donne de l'éloignement pour les choses qui nous servent de nouvriture. Comme leurs ufages, leurs mœurs, leur gouvernement, font reftés les mêmes au milieu des révolutions qui out bouleverlé feur pays, il n'eft pas permis d'espérer qu'ils puissent jamais changer. L'Inde a été, l'Inde fera ce qu'elle elt. Tout le tems qu'on y fera le commerce, on y portera de l'argent, on en rapportera des marchandifes. Mais avant de se récrier contre l'abus de ce commerce, il faut en suivre la marche, en voir le réfultat.

D'abord il est constant que notre or ne passe pas aux Indes. Ce qu'elles en produisent est augmenté continuellement de celui du Monomotapa, qui y arrive par la côte orientale de l'Afrique & par la mer Rouge; de celui des Tures, qui y'entre par l'Arabie & par Baffora; de celui de Perfe, qui prend la double route de l'océan & du continent. Jamais celui que nous tirons des colonies Espagnoles & Portugaifes, ne grossit cette masse énorme. En général, nous sommes si éloignés d'envoyer de l'or dans les mers d'Asie, que pendant longtems nous avons porté de l'argent à la Chine, pour l'y échanger contre de l'or.

L'argent même que l'Inde reçoit de nous ne forme pas une aussi grolle somme qu'on seroit tenté de le croire. en voyant la quantité immenfe de marchandifes que nous en tirons. Leur vente annuelle s'éleve depuis quelque rems à cent cinquante millions. En supposant qu'elles n'ont coûté que la moitié de ce qu'elles ont produit, il devroit être passé dans l'Inde pour leur achat soixantequinze millions, fans compter ce que nous aurions du v envoyer pour nos établiflemens. On ne craindra pas d'affurer, que depuis quelque tems toutes les nations réunies de l'Europe n'y portent pas annuellement audelà de vingt-quatre millions. Huit millions fortent de France, fix millions de Hollande, trois millions d'Angleterre, trois millions de Dannemarck, deux millions de la Suede, & deux millions du Portugal. Il faut donner de la vraifemblance à ce calcul.

Quoiqu'en général les Indes n'ayent nul besoin, ni de nos denrées, ni de nos manusactures, elles ne laissent pas de recevoir de nous, en ser, en plomb, en cuivre, en étosses de laine, en quelques autres articles moins considérables, pour la valeur du cinquiéme au moins de ce qu'elles nous fournissent.

Ce moyen de payer est grossi, par les ressources que les Européens trouvent dans leurs possessions d'Asie. Les plus considérables, de beaucoup, sont celles le Bengale aux Anglois.

Les fortunes que les marchands libres & les agens des compagnies font aux Indes, diminuent encore l'exportation de nos métaux. Ces hommes actifs versent leurs capitaux dans les caisses de leur nation, dans les caisses des nations étrangeres, pour en être payés en Europe, où ils reviennent tous un peu plutôt, un peu plus tard, Ainsi, une partie du commerce se sait aux Indes, avec l'argent gagné dans le pays meme.

Il arrive eucore des événemens, qui mettent dans nos mains les tréfors de l'Orient. Qui peut douter qu'en renversant des troncs dans le Décan & dans le Bengale, & en disposant à leur gré de ces grandes places , les François & les Anglois n'ayent mis dans leurs mains les richesses accumulées dans ces contrées opulentes depuis tant de fiécles ? Il est visible que ces sommes réunies à d'autres moins confidérables, que les Européens ont acquifes par la supériorité de leur intelligence & de leur courage, ont dû retenir parmi nous beaucoup d'argent, qui, fans ces révolutions, auroit pris la route de l'Asie.

Cette riche partie du monde, nous a même restitué une partie des trésors que nous y avions versés. Personne n'ignore l'expédition de Koulikan dans l'Inde; mais tout le monde ne fait pas que ce terrible vainqueur arracha à la mollesse, à la lâcheté des Mogols, pour plus de deux milliards en especes, ou en essets précieux. Le palais feul de l'empereur, en renfermoit d'inestimables & sans nombre. La falle du trône étoit revêtue de lames d'or. Des diamans en ornoient le plafond. Douze colonnes d'or maffif, garnies de perles & de pierres précieules, formoient trois côtés du trône, dont le dais fur-tout étoit digne d'attention. Il repréfentoit la figure d'un paon, qui, étendant fa queue & fes afles, couvroit le monarque de fon ombre. Les diamans, les rubis, les émeraudes, toutes les pierreries dont ce prodige de l'art étoit composé, représenzaient au naturel les couleurs de cet oiseau brillant. Sans doute qu'une partie de ces richesses est rentrée dans l'Inde. Les guerres cruelles, qui, depuis ce tems-là ont défolé la Perse, auront fait enterrer bien des trésors venus de la conquête du Mogol. Mais il n'est pas possible que différentes branches de commerce n'en ayent fait couler quelques parties en Europe, par des canaux trop connus pour en parler ici.

Admettons, si l'on veut, qu'il n'en ait rien ressué parmi nous; la cause de ceux qui condamnent le commerce des Indes, parce qu'il se fait avec des métaux, n'en sera pas meilleure. Il est aisé de le prouver. L'argent ne croît pas dans nos champs; c'est une production de l'Amérique, qui nous est transmise en échange de nos productions. Si l'Europe ne le versoit pas en Asie, bientôt l'Amérique seroit dans l'impossibilité de le verser en Europe. Sa furabondance dans notre continent, lui feroit tellement perdre de sa valeur, que les nations qui nous l'apportent ne pourroient plus en tirer de leurs colonies. Une fois que l'aune de toile, qui vaut présentement vingt sols. sera montée à une pistole, les Espagnols ne pourront plus l'acheter pour la porter dans le pays où croît l'argent. Ce métal leur coûte à exploiter. Dès que la dépense de cette exploitation sera décuplée, sans que l'argent ait augmenté de prix; cette exploitation, plus onéreuse que prositable à les entrepreneurs, sera nécessaire-

rement abandonnée. Il ne viendra plus de métaux du nouveau monde, dans l'ancien. L'Amérique cellera d'exploiter les meilleures mines; comme par dégrés, elle s'est vue forcée d'abandonner les moins abondantes. Cet événement feroit même déja arrivé, fi elle n'avoit trouvé un débouché d'environ trois milliards en Asie, par la route du cap de Bonne-Elpérance ou par celle des Philippines. Ainfi ce verfement de métaux dans l'Inde, que tant de gens aveuglés par leurs prejugés ont regardé jusqu'ici comme si ruineux, a été également utile, & à l'Espagne dont il a soutenu l'unique manusacture, & aux autres peuples, qui, fans cela, n'auroient pu continuer à vendre, ni leurs productions, ni leur industrie. Le commerce des Indes ainsi justifié, il convient d'examiner s'il a été conduit dans les principes d'une politique judicienfe.

XLIX. L'Europe foin de

Tous les peuples de l'Europe, qui ont doublé le cap de Bonne-Espérance, ont cherché à fonder de grands Empires en Afie. Les Portugais, qui ont montré la route grands eta- de ces riches contrées, ont donné, les premiers, l'exemunuemens dans les in ple d'une ambition sans bornes. Peu contens de s'être des peur y rendus les maîtres des illes, dont les productions étoient tare le commerce, précieuses, d'avoir élevé des sorteresses par-tout où il en falloit, pour mettre dans leur dépendance la navigation de l'Orient ; ils voulurent donner des loix au Malabar, qui, partagé en plufieurs petites fouverainetés jalouses ou ennemies les unes des autres, sut sorcé de fubir le joug.

Les Espagnols ne montrerent pas d'abord plus de modération. Avant même d'avoir achevé la conquête des Philippines, qui devoient former le centre de leur puilfance, ils firent des efforts pour étendre plus loin leur domination. Si depuis ils n'ont pas aflujetti le refle de cet immenfe archipel, s'ils n'ont pas rempli de leurs fureurs tous les lieux voifins; il faut chercher la caufe de leur inaction dans les tréfors de l'Amérique, qui, fans aflonyir leurs defirs, ont fixé leurs vues.

Les Hollandois enleverent au Portugal les meilleurs postes qu'il avoit dans le continent, & le chasserent de toutes les illes où croissent les épicéries. Ils n'ont réussi à conserver ces possessions, de même que celles qu'ils y ont ajoutées, qu'en établissant un gouvernement moins vicieux que celui du peuple sur les ruines duquel ils s'élevoient.

Les pas incertains & Ients des François, ne leur ont pas permis pendant long-tems de former de grands projets ou de les fuivre. Dès qu'ils fe font trouvés en force, ils ont profité du renverfement de l'autorité Mogole, pour ufurper l'Empire du Coromandel. On leur a vu conquérir, ou fe faire céder par des négociations artificieules, un terrein plus étendu qu'aucune puissance Européenne n'en avoit jamais posséé dans l'Indostan.

Les Anglois, plus fages, n'ont travaillé à s'agrandir, qu'après avoir dépouillé les François, & lorsqu'aucune nation rivale ne pouvoit les traverler. La certitude de n'avoir, enfin, que les naturels du pays à combattre, les a déterminés à porter leurs armes dans le Bengale. C'étoit la contrée de l'Inde qui devoit leur fournir le plus de marchandifes propres pour les marchés d'Afie & d'Europe, celle qui devoit le plus conformer de leurs manufactures, celle enfin, qu'à la faveur d'un grand fleuve, leur pavillon pouvoit le plus ailément tenir dans leur dépendance. Ils ont vaineu, & ils fe flattent de jouir long-tems du fruit de leurs victoires.

Leurs fuccès, ceux des François, ont confondu toutes les nations. On comprend fans peine comment des illes abandonnées à elles-mêmes, fans aucune liaifon avec leurs voifins, fans avoir ni l'art, ni les moyens de le défendre, ont pu étre fubjuguées. Mais des victoires remportées de nos jours, dans le continent, par cinq on fix ceus Européens, fur des armées innombrables de Gentils & de Mainométans, infruits la plupart dans les arts de la guerre, causent un étonnement dont on ne revient pas. Les elprits devroient être cependant préparés de loin à ces étranges fcènes.

A peine les Portugais parurent dans l'Orient, qu'un petit nombre de vaiffeaux & de foldats y bouleverlerent les royaumes. Il ne fallut que l'établiffement de quelques comptoirs, la conflruction de quelques forts, pour abattre les puissances de l'Inde. Lorsqu'elles cesserent d'être opprimées par les premiers conquérans, elles le furent par ceux qui les chaffoient & les remplaçoient. L'hifloire de ces délicienfes contrées, ceffa d'être l'histoire des naturels du pays; & ne fut plus que celle de leurs tyrans.

Mais qu'étoit-ce donc que ces hommes finguliers, qui ne s'infruifoient jamais à l'école du malheur & de l'expérience; qui se livroient eux-mêmes, sans défense, à leur ennemi commun ; qui n'apprenoient pas de leurs défaites continuelles, à repouffer quelques aventuriers que la mer avoit comme vomis fur leurs côtes? Ces hommes toujours dupes & toujours victimes, étoient-ils de la même efficee que ceux qui les attaquoient? Pour réfoudre ce problème, il fussira de remonter aux causes de la lâcheté des Indiens ; & nous commencerons par le despotifine qui les écrase.

Il n'est point de nation, qui, en se peliçant, ne perde de sa vertu, de son courage, de son amour pour l'indépendance; & il est tout simple que les peuples du midi de l'Asie, s'étant les premiers assemblés en société, ayent été les premiers exposés au despotisine. Telle a été, depuis l'origine du monde, la marche de toutes les associations. Une autre vérité également prouvée par l'histoire, c'est que toute puissance arbitraire se précipite vers sa destruction, & que des révolutions plus ou moins rapides, ramenent par-tout un peu plutôt, un peu plus tard la liberté. On ne connoît guère que l'Indostan, où les habitans ayant une sois perdu leurs droits, ne soient jamais parvenus à les recouvrer. Les tyrans sont cent sois tombés, mais la tyrannie s'est toujours maintenue.

A l'esclavage politique, s'est joint l'esclavage civil. L'Indien n'est pas le maître de sa vie : on n'y connoît point de loi qui la protege contre les caprices du defpote, ni même contre les fureurs de ses délégués. Il n'est pas le maître de son esprit : l'étude de toutes les sciences intéressantes pour l'humanité lui est interdite; & toutes celles qui sont reçues concourent à fon abrutiffement. Il n'est pas le maître du champ qu'il cultive : les terres & leurs productions appartiennent au Souverain; & c'est beaucoup pour le laboureur, s'il peut se promettre de son travail une nourriture suffisante pour lui & pour sa famille. Il n'est pas le maître de son industrie : tout artiste qui a eu le malheur de montrer un peu de talent, court risque d'être destiné au service du chef de l'empire, de fes lieutenans, ou de quelque homme riche, qui aura acheté le droit de l'occuper à fa fantaitie. Il n'est pas le maître de ses richesses : pour se

soustraire aux vexations, il dépose son or dans le sein de la terre, & l'y laisse enseveli meme à sa mort, avec la folle perfuation qu'il lui fervira dans une autre vie, Peut-on douter qu'une autorité absolue, arbitraire, tyrannique, qui enveloppe, pour ainfi-dire, l'Indien de tous les côtés, ne brile tous les ressorts de son ame, & ne le rende incapable des facrifices qu'exige le courage?

Le climat de l'Indostan s'oppose aussi à de généreux essorts. La mollesse qu'il inspire met un obstacle invincible aux révolutions grandes & hardies, fi ordinaires dans les régions du Nord. Le corps & l'esprit également affoibles, n'ont que les vices & les vertus de l'esclavage. A la séconde, au plus tard à la troisséme génération, les Tartares, les Turcs, les Perfans, les Européens même, prennent la nonchalance Indienne. Sans doute que des institutions religieuses ou morales pourroient vaincre les influences phyliques. Mais les superstitions du pays n'ont jamais connu ce but élevé. Jamais elles n'ont promis de récompenses dans une autre vie, au citoyen généreux qui mourroit pour la défense ou la gloire de la patrie. En conseillant, en ordonnant même quelquesois le fuicide, par l'appât féduifant des délices futures, elles ont févérement défendu l'effusion du fang.

C'étoit une fuite nécessaire du système de la métempsycose. Ce dogme doit inspirer à ses sectateurs une charité habituelle & universelle. La crainte de nuire à leur prochain, c'est-à-dire à tous les animaux, à tous les hommes, les occupe continuellement. Le moyen qu'on foit foldat, quand on peut se dire : peut-être que l'éléphant, le cheval que je vais abattre, renferme l'ame de mon pere; peut-être l'ennemi que je vais percer,

fut autrefois le chef de ma race? Ainti aux Indes, la religion fortisse la lâcheté, née du despotisme & du climat. Les mœurs y ajoutent plus encore.

Dans toutes les régions, le plaisir de l'amour est le premier des plaifirs; mais le desir n'en est pas autil ardent dans une zone que dans une autre. Tandis que les peuples du Septentrion, usent si modérément de ce délicieux présent de la nature, ceux du midi s'y livrent avec une fureur qui brise tous les ressorts. La politique a quelquefois tourné ce penchant à l'avantage de la fociété; mais les légiflateurs de l'Inde paroiffent n'avoir en en vue que d'augmenter les funestes influences d'un climat brûlant. Les Mogols, derniers conquérans de ces contrées, ont été plus loin. L'amour n'est, pour eux qu'une débauche honteuse & destructive, consacrée par la religion, par les loix, par le gouvernement. La conduite militaire des peuples de l'Indostan, soit Gentils, foit Mahométans, est digne de pareilles mœurs. On entrera dans quelques détails; & on les puisera dans les écrits d'un officier Anglois, que ses faits de guerre ont rendu célebre dans ces contrées éloignées.

D'abord les foldats composent la moindre partie des camps Indiens. Chaque cavalier est suivi de sa femme, de ses ensans, & de deux domestiques, dont l'un doit panser le cheval & l'autre aller au sourrage. Le cortege des officiers & des généraux, est proportionné à leur vanité, à leur sortune & à leur grade. Le Souverain lui-même plus occupé, lorsqu'il se met en campagne, de l'étalage de sa magnificence que des besoins de la guerre, traîne à sa fuite, son serrail, ses éléphans, sa cour, la plupart des sujets de sa capitale. La nécessité de pourvoir aux besoins, aux caprices, au luxe

de cette bisarre multitude, forme naturellement au mis lieu de l'armée une espéce de ville, remplie de magafins & d'inutilités. Les mouvemens d'un monstre si pefant & fi mal constitué, font nécessairement fort lents. Il regne une grande confusion dans ses marches; dans ses opérations. Quelque sobres que soient les Indiens & même les Mogols, les vivres doivent leur manquer fouvent; & la famine entraîne après elle des maux contagieux, une assicusé mortalité:

Cependant, elle n'emporte presque jamais que des recrues. Quoiqu'en général, les habitans de l'Indostan affectent une grande passion pour la gloire militaire, ils font le métier de la guerre le moins qu'ils peuvent. Ceux qui ont eu affez de fuccès dans les combats pour obtenir des titres honorables, sont dispensés, pendant quelque tems, du service; & il est rare qu'ils ne prositent pas de ce privilége. La retraite de ces vétérans, réduit les armées à n'être qu'un vil affemblage de foldats levés à la hâte, dans les différentes provinces de Pempire & qui ne connoissent nulle discipline.

La maniere de vivre des troupes est digne d'une constitution si viciense. Elles mangent le soir une quantité prodigieuse de riz, & prennent après leur soupé des drogues qui les plongent dans un fommeil profond. Maleré cette mauvaife habitude, l'on ne voit point de garde autour du camp, destinée à prévenir les surprises; & rien ne peut déterminer le foldat à se lever matin pour l'exécution des entreprises qui exigeroient le plus de célérité.

Les oiseaux de proie, dont on a toujours un grand nombre, réglent les opérations. Les trouve-t-on pesans, engourdis? c'est un mauvais augure qui empêche de li-

vrer bataille : tont-ils furieux & emportés? on marche au combat, quelques raifons qu'il y ait pour l'éviter ou je disserer. Cette superstition, ainsi que l'observation des jours heureux ou malheureux, décident du fort des pro-Jets les mieux concertés.

On ne connoît point d'ordre dans les marches. Chaque foldat va felon son caprice, & se contente de suivre le gros du corps auquel il est attaché. Souvent on lui voit sur la rête ses subfiffances, & les ustensiles nécesfaires pour les préparer; tandis que ses armes sont portées par la femme, communément fuivie de plufieurs enfans. Si un fantassin a des parens ou des affaires dans l'armée ennemie, il y passe sans inquiétude, & rejoint enfuite fes drapeaux, fans trouver la moindre opposition à son retour.

L'action n'est pas mieux dirigée que ses préparatifs. La cavalerie qui fait toute la force des armées Indiennes, où l'on a un mépris décidé pour l'Infanterie, charge affez bien à l'arme blanche, mais ne foutient jamais le feu du canon ou de la monfqueterie. Elle craint de perdre fes chevaux, la plupart Arabes, Perfans ou Tarrares. qui font toute sa fortune. Ceux qui composent ce corps, également respecté & bien payé, ont tant d'attachement pour leurs chevaux, qu'ils en portent quelquefois le denil.

Autant les Indiens redoutent l'artillerie ennemie, autant ils ont confiance en la leur, queiqu'ils ignorent également, & la manière de la trainer, & celle de s'en fervir. Leurs canons, qui ont tous des noms pompeux, & qui font la plupart d'une grandeur gigantesque, sont plutôt un obstacle qu'un instrument de victoire.

Tome II.

274

Ceax qui ont l'ambition de se distinguer, s'enivrent d'opium, auquel ils attribuent la vertu d'échausser le fang, & de porter l'ame aux actions héroïques. Dans cette ivresse pallagere, ils ressemblent bien plus, par leur habillement & par leur fureur impuissante, à des femmes fanatiques, qu'à des hommes déterminés.

Le prince qui commande ces troupes méprifables, monte toujours fur un éléphant richement caparaçonné, où il est à la sois, & le général & l'étendart de l'armée entière qui a les yeux fur lui. Prend-il la fuite? est-il tué ? la machine se détruit. Tous les corps se difpersent, ou se rangent sous les enseignes de l'en-

Ce tableau que nous aurions pu étendre, fans le charger, rend croyables nos fuccès dans l'Indoffan. Beaucoup d'Européens même, jugeant de ce qu'on pourroit dans l'intérieur du pays, par ce qui a été opéré fur les côtes, pensent que la conquête entiere de ces contrées, pourroit s'entreprendre fans témérité. Cette extrême confiance leur est venue de ce que dans des positions où aucun ennemi ne pouvoit les harceler sur leurs derrières, ni intercepter les focours qui leur arrivoient; ils ont vaincu des tiflerands & des marchands timides, des armées fans courage & fans difeipline, des princes foibles, jaloux les uns des autres, toujours en guerre avec leurs voifins ou avec leurs fujers. Ils ne veulent pas voir, que s'ils s'enfonçoient dans les profondeurs de l'Inde, ils auroient tous péri avant d'être arrivés au milieu de leur carriere. La chaleur excellive du climat, des fatigues continuelles, des maladies faus nombre, le défaut de fubfiffances, cent autres caufes d'une mort inévitable, réduiroient les conquérans à rien,

quand même les troupes qui les harceleroient ne leur feroient courir des dangers d'aucune espece.

Supposons cependant, fi l'on veut, que dix mille foldats Européens ont parcouru, ont ravagé l'Inde d'un bout à l'autre; qu'en réfultera-t-il? Ces forces fussirontelles pour affurer la conquête, pour contenir chaque peuple, chaque province, chaque canton; & fi elles ne fufficent pas, qu'on nous dife de quelle augmentation de troupes on aura befoin?

Qu'on admette la domination folidement établie, la fituation du conquérant ne fera pas beaucoup meilleure. Les revenus de l'Indostan seront absorbés dans l'Indosran même. Il ne restera à la puissance de l'Europe qui aura conçu ce projet d'assurpation, qu'un grand vuide dans sa population, & la honte d'avoir embrassé des chimeres.

La question que nous venons d'agiter est devenue assez inutile, depuis que les Européeus ont travaillé cux-mêmes à rendre leurs fuccès dans l'Indoftan plusdifficiles. En affociant à leurs jalouties mutuelles les naturels du pays, ils les ont formés à la tactique . à la difcipline, aux armes. Cette faute politique a ouvert les yeux aux fouverains de ces contrées. L'ambition d'avoir des troupes aguerries les a faifis. Leur cavalerie a mis plus d'ordre dans ses mouvemens; & leur infanterie, jusqu'alors si méprisée, a pris la consistance de nos bataillons. Une artillerie nombreuse & bien fervie, a défendu leur camp, a protégé leurs attaques. Les armées mieux compofées & plus réguliérement payées, ont été en état de tenir plus long-tems la campagne.

Ce changement que des intérêts momentanés avoient

empêché, pent-êrre, de prévoir, pourra devenir avec le tems affez confidérable pour mettre des obstacles infurmontables à la passion qu'ont les Européens de s'étendre dans l'Indoftan, pour les dépouiller même des conquêtes qu'ils y ont faites. Sera-ce un bien? Sera-ce un mal? C'est ce que nous allons disenter.

Lorfque les Européens voulurent commencer à négocier dans cette opulente région, ils la trouverent partsgée en un grand nombre de petits états, dont les uns étoient gouvernés par des princes du pays, & les autres par des rois Patanes. Les haînes qui les diviloient leur mettoient presque continuellement les armes à la main. Indépendamment de ces guerres de province à province, il y en avoit une perpétuelle entre chaque l'ouverain & ses fujets. Elle étoit entretenue par des régifieurs ou fermiers, qui pour se rendre agréables à la cour, faisoient coujours outrer la melure des impôts. Ces barbares ajoùtoient à ce fardeau le poids plus accablant encore des vexations. Leurs rapines n'étoient qu'un moyen de plus pour conferver leurs places dans un pays où celui qui donne davantage a toujours raifon.

Cette anarchie, ces violences, nous perfuaderent. que pour établir un commerce fûr & permanent, il falloit le mettre fous la protection des armes; & nous bâtimes des comptoirs fortifiés. Dans la fuite, la jaloutic, qui divife les nations Européennes aux Indes comme ailleurs, les précipita dans des dépentes plus confidérables. Chacun de ces peuples étrangers se crut obligé, pour n'être pas la victime de fes rivaux, d'augmenter fes forces.

Cependant notre domination ne s'étendoit pas au-delà de nos forteresses. Les marchandises y arrivoient des terres assez paisiblement, ou avec des difficultés qui n'étoient pas insurmontables. Après même que les conquêtes de Koulikan eurent plongé dans la confusion le nord de l'Indostan, la tranquillité continua sur la côte de Coromandel. Mais la mort de Nizam El-moulouk, Souba du Decan, y alluma un incendie qui sume encore.

La disposition de cette immense dépouille, appartenoit naturellement à la cour de Delhy. Sa soiblesse enhardit les enfans de Nizam à se disputer la richesse de leur pere. Pour se supplanter ils eurent recours tour à tour aux armes, aux trahisons, au poison, aux assassinats. La plupart des aventuriers qu'ils associerent à leurs haînes & à leurs crimes, périrent au milieu de ces horreurs. Les seuls Marattes qui formoient une nation, qui épousoient tantôt un parti, tantôt un autre, & qui avoient souvent des troupes dans tous, paroissoient devoir prositer de cette anarchie, & marcher à la souveraineté du Decan. Les Européens ont prétendu avoir un grand intérêt à traverser ce dessein prosond, mais secret; & voici pourquoi.

Les Marattes, ont-ils dit, font volcurs par les loix de leur éducation, par les principes de leur politique. Ils ne respectent point le droit des gens; ils n'ont aucune connoissance du droit naturel, ou du droit civil; ils portent par-tout avec eux la désolation. Le seul bruit de leur approche fait un désert des contrées les plus habitées. On ne voit que confusion dans tous les pays qu'ils ont subjugués, & les manusactures y sont anéanties.

Cette opinion fit penfer aux nations Européennes, prépondérantes à la côte de Coromandel, que de tels voifins y ruineroient entiérement le commerce, & qu'il ne feroit plus possible de remettre des sonds aux courtiers, pour

tirer des marchandifes de l'intérieur des terres, sans que ces fonds fuffent enlevés par ces brigands. Le defir de prévenir un malheur, qui devoit ruiner le r fortune, & leur faire perdre le fruit des établiffemens qu'elles avoient formés, fuggéra à leurs agens l'idée d'un nouveau système.

Dans la tituation actuelle de l'Indoftan, publicrent-ils, il est impossible d'y entretenir des liaitons utiles sans la protection d'un état de guerre. La dépenfe, dans un fi grand éloignement de la métropole, ne peut être foutenue par les feuls bénéfices du commerce, quelque confidérables qu'on les suppose. C'est donc une nécessité de se procurer des policificans fuffisantes pour fournir à ces frais énormes, & par conféquent des possessions qui ne soient

pas médiocres.

Cet argument, imaginé vraisemblablement pour masquer une grande avidité ou une ambition fans bornes, mais que la passion trop commune des conquêtes a fait trouver d'un fi grands poids, pourroit bien n'être qu'un sophisme. Il se présente pour le combattre, une foule de raisons physiques, morales & politiques. Nous ne nous arrêterons qu'à une , & ce fera un fait. Depuis les Portugais, qui, les premiers, ont porté dans l'Inde des vues d'agrandissement, jusqu'aux Anglois qui terminent la lifte fatale des ufurpateurs; il n'y a pas une feule acquitition ni grande, ni petite, qui, à l'exception du Bengale & des lieux où croiffent les épiceries, ait pu à la longue payer les dépenfes qu'a entrainées la conquête, qu'a exigées la confervation. Plus les possellions ont été vastes, plus elles ont été onéreules à la puissance ambitieuse, qui, par quelque voie que ce pût être, avoit réulli à les obtenir.

Il en sera toujours ainsi. Toute nation qui aura ac-

quis un grand territoire, voudra le conserver. Elle ne verra fa sûreté que dans des places fortifiées, & l'on en élevera fans nombre. Cet appareil de guerre éloignera le cultivateur & l'artiste, également alarmés pour leur tranquillité. L'esprit des princes voisins se remplira de soupçons; & ils craindront, avec raiton, de se voir la proie d'un marchand devenu conquérant. Dès-lors, ils méditeront la ruine d'un oppresseur, qu'ils n'avoient reçu dans leurs ports, que dans la vue d'augmenter leurs tréfors & leur puissance. Si les circonftances les réduisent à des traités, ils ne les figneront qu'en jurant, dans leur cœur, la perte de celui avec lequel ils feront alliance. Le mensonge sera la base de rous leurs accords. Plus long-tems ils auront été réduits à seindre, & plus ils auront eu de loisir pour aiguifer le poignard destiné à frapper leur ennemi.

La cramte bien fondée de ces perfidies, déterminera les usurpateurs à se tenir toujours en sorce. Auront-ils pour défenfeurs des Européens? Quelle conformation d'hommes pour la métropole! Quelle dépense pour les affembler, pour leur saire passer les mers, pour les entretenir, pour les recruter! Si, par principe d'économie, l'on se borne aux troupes Indiennes; que pourra-t-on fe promettre d'un amas confus de gens fans aveu, dont les expéditions dégénérent toujours en brigandages, & sinissent habituellement par une fuite bonteufe & précipitée ? Leur reffort moral & phyfique est relâché au point, que la désense de leurs dieux & de leurs foyers, n'a jamais inspiré aux plus hardis d'entr'eux, que quelques mouvements paffagers d'une intrépidité bouillante. Des intérêts étrangers & ruineux pour leur patrie, éleveront-ils leur

ame avilie & corrompue? Ne doit-on pas plutôt prêsumer qu'ils seront toujours dans la disposition prochaine de trahir une cause odieuse, qui ne leur offrira aucun avantage permanent & fenfible?

A ces inconveniens, se joindra un esprit de concusfion & de rapine, qui, même dans les tems les plus calmes de la paix, ne differera que peu des ravages de la guerre. Les agens, chargés de ces intérêts éloignés, voudront accumuler rapidement des richesses. Les gains lents & méthodiques du commerce, ne leur paroîtront pas dignes de leur attention; & ils précipiteront des révolutions qui mettront à leurs pieds des lacks de roupies. Leur audace aura fait des maux fans nombre, avant que l'autorité, éloignée de six mille lieues, se soit occupée des soins de la réprimer. Les réformateurs seront impuissans contre des millions, ou ils arriveront trop tard pour prévenir le renversement d'un édifice qui n'aura jamais eu de base bien solide.

Ce réfultat nous dispensera d'examiner la nature des engagemens politiques que les Européens ont contractés avec les puissances de l'Inde. Si ces grandes acquisitions sont nuisibles, les traités faits pour se les procurer, ne fauroient être raisonnables. Il faudra que nos marchands, s'ils font fages, renoncent en mêmetems, & à la fureur des conquêtes, & à l'espoir flateur de tenir dans leurs mains la balance de l'Afie.

La Cour de Delhy achevera de fuccomber fous le fraix de ces divisions intestines, ou la fortune suscitera un prince capable de la relever. Le gouvernement restera séodal, ou redeviendra despotique. L'empire sera partagé en plusieurs états indépendans, ou n'obéira qu'à un seul maître. Ce feront les Marattes ou les Mogols, qui donneront des loix. Ces revolutions ne doivent pas occuper les Européens. L'Indostan, quelle que soit sa destinée, fabriquera des toiles. Ils les acheteront, ils nous les vendront: voilà tout.

Inutilement on objecteroit, que l'esprit, qui, de tout tems, a régné dans ces contrées, nous a forcés de fortir des regles ordinaires du commerce; que nous sommes armés sur les côtes; que cette position nous mêle, malgré nous, dans les assaires de nos voisins; que chercher à nous trop isoler, c'est tout perdre. Ces craintes paroîtront un fantôme aux gens raisonnables, qui savent que la guerre en ces régions éloignées, ne peut qu'être encore plus sunestre aux Européens qu'aux habitans; & qu'elle nous mettra dans la nécessité de tout envahir, ce qu'on ne peut se promettre; ou d'être à jamais chasses d'un pays où il est avantageux de conserver des relations.

L'amour de l'ordre, donnera même plus d'extension à ces yues pacisiques. Loin de regarder les grandes possessions comme nécessaires, on ne désespérera pas de pouvoir se passer un jour de postes fortisses. Les Indiens sont naturellement doux & humains, malgré le caractère atroce du despotisme qui les écrase. Les peuples anciens, qui trassquoient avec eux, se louerent toujours de leur candeur, de leur bonne soi. Cette partie de la terre est actuellement dans une position orageuse pour elle & pour nous. Notre ambition y a semé par-tout la discorde; & notre cupidité y a inspiré de la haîne, de la crainte, du mépris pour notre continent. Conquérans, usurpateurs, oppresseurs aussi prodigues de fang qu'avides de richesses : voilà ce que nous avons paru dans l'Orient. Nos exemples y ont multiplié les

vices nationaux, & nous y avons enfeigné à se défier des notres.

Si nous avions porté chez les Indiens des procédés établis sur la bonne-soi; si nous leur avions sait connostre que l'utilité réciproque est la baje du commerce; li nous avions encouragé leur cultu e & leur induttrie, par des échanges également avantageux pour eux & pour nous : insensiblement, on se seroit concilié l'esprit de ces peuples. L'heureuse habitude de traiter sûrement avec nous, auroit fait tomber leurs préjugés & changé peutêtre leur gouvernement. Nous en serions venus au point de vivre au milieu d'eux, de former autour de nous des nations flables & folidement policées, dont les forces auroient protégé nos établiflemens par une réciprocité d'intérêt. Chacun de nos comptoirs fût devenu pour chaque peuple de l'Europe une nouvelle parrie, où nous aurions trouvé une sûreté entière. Notre figuation dans l'Inde, est une suite de nos déreglemens, des systèmes homicides que nous y avons portés. Les Indiens penfent ne nous rien devoir, parce que toutes nos actions leur ont prouvé que nous ne nous croyions tenus à rien envers cux.

Cet état violent déplaît à la plupart des peuples de l'Afie, & ils font des vœux ardens pour une heureufe révolution. Le défordre de nos affaires doit nous avoir mis dans les mêmes difpolitions. Pour qu'il réfultât un rapprochement folide de cette unité d'intérêt à la paix & à la bonne intelligence, il fuffiroit peut être que les nations Européennes qui trafiquent aux Indes, convinfent entre elles, pour ces mers éloignées, d'une neutralité que les orages, si fréquens dans leur continent, ne ouffent jamais altérer. Si elles pouvoient se regarder comme membres d'une même république, elles seroient dispentées d'entretenir des forces, qui les rendent odienses & qui les ruinent. En attendant un changement que l'esprit de discorde, qui nous agite, ne permet pas d'espérer si-tôt, convient-il à l'Europe de continuer le commerce des Indes, par des compagnies exclusives, ou de le rendre libre? c'est la derniere question qui nous reste à exa-

Si nous voulions la décider par des généralités, elle ne seroit pas difficile à résoudre. Demandez si dans un état L'Europe doit - elle qui admet une branche de commerce, tous les citoyens rendre liont droit d'y prendre part; la réponse est si simple, qu'elle bre le comn'est pas même susceptible de discussion. Il seroit assreux Index, on que des fujers, qui parfagent également le fardeau des l'exploiter chaînes fociales & des dépenses publiques, ne participal- par des sent pas également aux avantages du pacte qui les réu-gnies exnit; qu'ils eussient à gémir, & de porter le joug de leurs chuives? institutions, & d'avoir été trompés en s'y soumettant.

D'un autre côté, les notions politiques se concilient parfaitement avec ces idées de justice. Tout le monde fair que c'est la liberté qui est l'ame du commerce, & qu'elle est seule capable de le porter à son dernier terme. Tout le monde convient que c'est la concurrence qui développe l'industrie, & qui lui donne tout le ressort dont elle est susceptible. Cependant depuis plus d'un siécle, les faits n'ont cessé d'être en contradiction avec ces principes.

Tous les peuples de l'Europe qui font le commerce des Indes, le font par des compagnies exclusives, & il faut convenir que des faits de cette espece sont impofans, parce qu'il est bien difficile de croire, que de grandes nations, chez qui les lumières en tout genre ont

fait tant de progrès, se soient constamment trompées pendant plus de cent années sur un objet si important fans que l'expérience & la discussion ayent pu les éclairer. Il faut donc, ou que les défenseurs de la liberté avent donné trop d'étendue à leurs principes, ou que les défenseurs du privilége exclusif ayant porté trop loin la nécessité de l'exception. Peut-être aussi en embrassant des opinions extrêmes, a-t-on passé le but de part & d'autre, & s'est-on également éloigné de la vérité.

Depuis qu'on agite cette question sameuse, on a toujours cru qu'elle étoit parfaitement fimple; on a toujours supposé qu'une compagnie des Indes étoit essentiellement exclusive, & que son existence tenoit à celle de son privilege. De-là les défenfeurs de la liberté ont dit : les privileges exclusifs sont odieux, donc il ne faut point de compagnie. Leurs adversaires au contraire ont répondu: la nature des choses exige une compagnie, donc il faut un privilege exclusif. Mais si nous parvenons à faire voir, que les raifons qui s'élevent contre les privileges ne prouvent rien contre les compagnies, & que les circonstances qui peuvent rendre une compagnie des Indes nécessaire, ne sont rien en faveur de son privilege; si nous prouvons que la nature des choses exige à la vérité une affociation puissante, une compagnie pour le commerce des Indes, mais que le privilege exclusif tient à des causes particulieres, en sorte que cette compagnie peut exister sans être privilégiée, nous aurons trouvé la fource de l'erreur commune, & la folution de la difficulté.

Qu'est-ce qui constitue la nature des choses en matiere de commerce? Ce sont les climats, les productions, la distance des lieux, la forme du gouvernement, le génie & les mœurs des peuples qui y font foumis. Dans le commerce des Indes, il faut aller à fix mille lienes de l'Europe chercher les marchandifes que fournissent ces contrées : il faut y arriver dans une faison déterminée, & attendre qu'une autre faison ramene les vents nécessaires pour le retour. Il résulte de-là, que les voyages conformment environ deux années, & que les armateurs ne peuvent espérer de revoir leurs fonds qu'au bout de ces deux années. Première circonstance essentielle.

La nature d'un gouvernement, fous lequel il n'y a ni türeté ni propriété, ne permet point aux gens du pays d'avoir des marchés publics, ou de former des magalins particuliers. Qu'on se représente des hommes accablés & corrompus par le despotisme, des ouvriers hors d'état de rien entreprendre par eux-mêmes; & d'un autre côté. la nature plus féconde encore que l'autorité n'est avide, fourniffant à des peuples pareffeux une fubliffance qui firsit à leurs besoins, à leurs desirs : & l'on sera étonné qu'il y ait la moindre industrie dans l'Inde. Aussi pouvons-nous affurer qu'il ne s'y fabriqueroit prefque rien. fi l'on n'alloit exciter les tiflerands l'argent à la main, & fi l'on n'avoit la précaution de commander un au d'avance les marchandifes dont on a besoin. On paye un tiers du prix, au moment où on les commande; un second tiers , lorique l'ouvrage est à moitié fait ; & le dernier tiers enfin , à l'instant de la livraison. Il résulte de cet arrangement, une différence fort confidérable fur le prix & fur la qualité; mais il réfulte auffi la nécessité d'avoir ses fonds dehors une année de plus, c'est-à-dire, trois années au lieu de deux : nécessité essrayante pour des particuliers, fur-tout en confidérant la grandeur des fonds qu'exigent ces entreprifés.

En effet, les frais de navigation & les risques étant immenses, il faut nécessairement pour les courir, rapporter des cargaifons complettes, c'est-à-dire, des cargaifons d'un million ou quinze cents mille livres, prix d'achat dans l'Inde. Or, quels font les négocians ou les capitalistes même, en état de faire des avances de cette nature, pour n'en recevoir le remboursement qu'au bout de trois années ? Il y en a fans doute très-peu en Europe; & parmi ceux qui en auroient la puissance, il n'y en a presque aucun qui en est la volonté. Consultez le cœur humain; ce sont les gens qui ont des fortunes médiocres qui courent volontiers de grands risques, pour faire de grands profits. Mais lorfqu'une fois la fortune d'un homme est parvenue à un certain dégré, il veut jouir, & jouir avec sûreté. Ce n'est pas que les richesses éteignent la foif des richeffes, au contraire, elles l'allument fouvent; mais elles fournissent en même-tems mille moyens de la fatisfaire, fans peine & fans danger. Ainfi, d'abord fous ce point de vue, commence à naître la nécessité de former des affociations, où un grand nombre de gens n'hésiteront point de s'intéresser, parce que chacun d'eux en particulier ne risquera qu'une petite partie de sa fortune, & mesurera l'espérance des prosits sur la réunion des moyens que peut employer la fociété entiere. Cette nécessité deviendra plus sensible encore, si l'on considere de près la manière dont se font les achats dans l'Inde, & les précautions de détail qu'exige cette opération.

Pour contracter une cargaifon d'avance, il faut plus de cinquante agens différens répandus à trois cents, à quatre cents, à cinq cents lieues les uns des autres. Il faut, quand l'ouvrage est fini, le vérisier, l'auner, sans quoi les marchandifes seroient bientôt désectueuses par

la mauvaise foi des ouvriers, également corrompus par leur gouvernement, & par l'influence des crimes en tout genre, dont l'Europe depuis trois siécles leur a donné l'exemple.

Après tous ces détails, il faut encore d'autres opérations qui ne font pas moins nécessaires. Il faut des blanchisseurs, des batteurs de toile, des emballeurs, des blanchisseries même qui renserment des étangs dont les eaux foient choifies. Il féroit bien difficile, fans doute, à des particuliers, de faifir & d'embrasser cet ensemble de précautions; mais en supposant que leur industrie leur en fournit la possibilité, ce ne pourroit jamais être qu'autant que chacun d'eux leroit un commerce suivi, & des expéditions toujours fuccessives. Cartous les moyens que nous venons d'indiquer ne se créent pas d'un jour à l'autre, & ne peuvent le maintenir que par des relations continuelles. Il faudroit donc que chaque particulier fût en état, pendant trois années de fuite, d'expédier successivement un vaitscau chaque année, c'est-à-dire, de débourfer quatre millions de livres. On fent bien que cela est impossible, & qu'il n'y a qu'une société qui puisse former une pareille entreprife.

Mais il s'établira pent-être dans l'Inde des maifons de commerce, qui feront toutes ces opérations de détail, & qui tiendront des cargaifons toutes prêtes pour les vaisseaux qu'on expédiera d'Europe.

Cet établissement de maisons de commerce à six mille lieues de la métropole, avec des fonds immenses pour faire les avances nécessaires aux tisserands, nous paroit une chimere démentie par la raifon & par l'expérience. Peut-on croite de bonne-foi que des négocians qui ont une fortune faite en Europe, iront la porter en Afie,

pour y former des magafins de mouffelines, dans l'elpérance de voir arriver des vailleaux qui n'arriveront peut-être pas, ou qui n'arriveront qu'en très-petit nombre & avec des fonds infuflifans? Ne voit-on pas, au contraire, que l'esprit de retour s'empare de tous les Européens qui ont fait une petite fortune dans ces climats; & qu'an lien de chercher à l'accroître par les moyens faciles que leur offrent le commerce particulier de l'Inde & le fervice des compagnies, ils fe preffent d'en venir jouir tranquillement dans leur patrie.

Vous faut-il de nouvelles preuves & de nouveaux exemples? Voyez ce qui se passe en Amérique.

Si l'on pouvoit supposer que le commerce & l'espoir des profits qu'il donne, fuffent capables d'attirer les Européens tiches hors de chez eux, ce feroit fans doute pour aller le fixer dans cette partie du monde bien moins éloignée que l'Afie, & gouvernée par les loix, par les mœurs de l'Europe. Il femble qu'il feroit tout fimple de voir des négocians acheter d'avance le fuere des colons, pour le livrer aux vaisseaux d'Europe à l'instant de leur arrivée, en recevant d'eux en échange des denrées, qu'ils revendroient à ces mêmes colons lorsqu'ils en auroient besoin. C'est cependant tout le contraire qui arrive. Les négocians établis en Amérique ne font que de fimples commissionnaires, des facteurs, qui facilitent aux colons & aux Européens l'échange réciproque de leurs denrées, mais qui font si peu en état de saire activement le commerce par eux-mêmes, que lorsqu'un vaisseau n'a pû trouver le débit de la cargaifon, elle reste en dépôt pour le compte de l'armateur, chez le commissionnaire auquel elle avoit été adreflée. D'après cela, on doit conclure que ce qui ne se fait pas en Amérique se feroit encore moins

en Asie, où il faudroit de plus grands moyens, & où il y auroit de plus grandes difficultés à vaincre. Nous ajouterons que l'établissement supposé des maisons de commerce dans l'Inde, ne détruiroit point la nécessité de former en Europe des fociétés, parce qu'il n'en faudroit pas moins débourler pour chaque annement douze ou quinze cents mille livres de fonds, qui ne pourroient jamais rentrer que la troisiéme année au plutôt.

Cette nécessité une sois prouvée dans tous les cas, il en réfulte que le commerce de l'Inde est dans un ordre. particulier, puisqu'il n'y a point, ou presque point de négocians qui puissent l'entreprendre & le fuivre par euxmêmes, avec leur propre fonds, & fans le fecours d'un grand nombre d'affociés. Il nous refte à prouver que ces fociétés démontrées nécessaires, seroient portées par leur intérêt propre & par la nature des choses, à se réunir en une feule & même compagnie.

Deux raifons principales viennent à l'apput de cette proposition : le danger de la concurrence dans les achats & dans les ventes, & la necessité des affortimens.

La concurrence des vendeurs & des achereurs réduit les marchandifes à leur juste valeur. Lorsque la concurrence des vendeurs eft plus grande que celle des achereurs. le prix des marchandifes tombe au-deffous de leur valeur; comme il est plus considérable, lorsque le nombre des acheteurs furpaffe celui des vendeurs. Appliquons ces notions au commerce de l'Inde.

Lorfque vous supposez que ce commerce s'étendra en proportion du nombre d'armemens particuliers qu'on v desfinera, vous ne voyez pas que cette multiplicité n'au. gmentera que la concurrence des acheteurs, tandis qu'il n'est pas en votre pouvoir d'augmenter celle des vendeurs.

Tome II.

C'est comme si vous conscilliez à des négocians d'aller en troupe mettre l'enchere à des effets, pour les avoir à meilleur marché.

Les Indiens ne font presque aucune consommation des productions de notre fol & de notre industrie. Ils ont peu de besoins, peu d'ambition, peu d'activité. Ils le passeroient facilement de l'or & de l'argent de l'Amérique, qui loin de leur procurer des jouissances, n'est qu'un aliment de plus à la tyrannie fous laquelle ils gémillent. Ainli comme la valeur de tous les objets d'échange n'a d'autre meture que le befoir & la fantaifie des échangeurs, il est évident que dans l'Inde nos marchandises valent trèsper, tandis que celles que nous y achetons valent beaucoup. Tant que je ne verrai pas des vailleaux Indiens venir chercher dans nos ports nos étoffes & nos métaux, je dirai que ce peuple n'a pas beloin de nous, & qu'il nous fera nécessairement la loi dans tous les marchés que nous ferons avec lui. De-là il fuit, que plus il y aura de marchands Européens occupés de ce commerce, plus la valeur des productions de l'Inde augmentera, plus celle des nôtres diminuera; & qu'enfin ce ne fera qu'avec des exportations immenfes que nous nous procurerons les marchandifes qui nous viennent dell'Afie. Mais fi par une finte de cet ordre de choies, chacune des fociétés particulieres est obligée d'exporter plus d'argent, sans rapporter plus de marchandifes, il en réfultera pour elles une perte certaine; & la concurrence qui aura entamé leur ruine en Alie, les pourfuivra encore en Europe pour la conformer; parce que le nombre des vendeurs étant alors plus confidérable, tandis que celui des acheteurs est toujours le même, les fociétés seront obligées de vendre à meilleur marché, après avoir été forcées d'acheter plus cher.

L'article des affortimens n'est pas moins important. On entend par affortiment la combination de toutes les especes de marchandites que sournissent les différentes parties de l'Inde , combinaifon proportionnée à l'abondance ou à la difette connue de chaque espece de marchandise en Europe. C'est de-là principalement que dépendent tous les succès & tous les profits du commerce. Mais rien ne feroit plus difficile dans l'exécution, pour des sociétés particulieres. En esset, comment voudroiton que ces petites fociétés ifolees, fans communication. fans liaison entr'elles, intéressées au contraire à se dérober la connoissance de leurs opérations, remplissent cet objet essentiel? Comment voudroit-on qu'elles dirigeaffent cette multitude d'agens & de moyens, dont on vient de montrer la nécessité ? Il est clair que les subrécargues ou les commissionnaires incapables de vues générales, demanderoient tous en même teurs la même espece de marchandises, parce qu'ils croiroient qu'il y auroit plus à gagner. Ils en feroient par conféquent monter le prix dans l'Inde, ils le feroient baisser en Europe, & causeroient tout à la sois un dommage inévitable à leurs commettans & à l'état.

Toutes ces confidérations n'échapperoient certainement point aux armateurs & aux capitalistes, qu'on solliciteroit d'entrer dans ces sociétés. La crainte de se trouver en concurrence avec d'autres sociétés, soit dans les achats, soit dans les ventes, soit dans la composition des allorrimens, rallentiroit leur activité. Bientôt le nombre des sociétés diminueroit, & le commerce, au lieu de s'étendre, se rensermeroit tous les jours dans un cercle plus étroit, & simiroit peut-etre par s'anéantir.

comme nous l'avons dit, à se réunir; parce qu'alors tous leurs agens, foit à la côte de Coromandel, foit à la côte de Malabar, foit dans le Bengale, liés & dirigés par un fythème fuivi, travailleroient de concert dans les différens comptoirs, à affortir les cargaifons qui devroient être expédiées du comptoir principal; tandis que par des rapports & une relation intimes , toutes ces cargaifons formées fur un plan uniforme, concourroient à produire un affortiment complet, mesuré sur les ordres & les instructions qui aurojent été envoyés d'Europe.

Mais on espéreroit vainement qu'une pareille réunion put s'opérer fans le concours du gouvernement. Il y a des cas où les hommes ont besoin d'être excités; & c'est principalement, comme dans celui-ci, lorsqu'ils out à craindre qu'on ne leur refuse une protection qui leur est nécessaire, ou qu'on n'accorde à d'autres des faveurs qui pourroient leur nuire. Le gonvernement de fon côté ne feroit pas moins intéressé à favoriser cette affociation, puisqu'il est constant que c'est le moyen le plus für, & peut-être l'unique, de se procurer au meilleur marché possible les marchandises de l'Inde, nécesfaires à la confommation intérieure de l'état, & à l'exportation qui s'en fait au-dehors. Cette vérité deviendra plus fenfible par un exemple très-fimple.

Suppofons un négociant qui expédie un vaiffeau aux Indes avec des fonds confidérables. Ira-t-il charger plufieurs commissionnaires dans le même lieu d'acheter les marchandifes dont il a besoin? Non, sans doute; parce qu'il sentira qu'en exécutant fort secrettement ses ordres chacun de leur côté, ils se nuiroient les uns aux autres, & feroient monter nécessairement le prix des marchandises demandées; en forte qu'il en auroit une moindre quantité avec la même fomme d'argent, que s'il n'ent employé qu'un feul commissionnaire. L'application n'est pas difficile à faire, c'est l'état qui est le négociant, & c'est la compagnie qui est le commissionnaire.

Nous avons prouvé julqu'à préfent que dans le commerce des Indes, la nature des choses exigeoit que les citoyens d'un état fullent réunis en compagnie, & pour leur intérêt propre, & pour celui de l'état même; mais nous n'avons encore rien trouvé d'où l'on pût induire one cette compagnie dût être exclusive. Nous croyons appercevoir, au contraire, que l'exclusif dont les compagnies Européennes ont toujours été armées, tient à des causes particulieres qui ne sont point de l'essence de ce commerce.

Lorsque les différentes nations de l'Europe imagine rent successivement qu'il étoit de leur intérêt de prendre part au commerce des Indes, que les particuliers ne saisoient pas, quoiqu'il leur sût ouvert depuis longtems, il fallut bien former des compagnies, & leur donner des encouragemens proportionnés à la difficulté de l'entreprife. On leur avança des fonds ; on les décora de tous les attributs de la puissance souveraine; on leur permit d'envoyer des ambaffadeurs; on leur donna le droit de faire la paix & la guerre, & malheureusement pour elles & pour l'humanité, elles n'ont que trop use de ce droit funeste. On sentit en même tems qu'il étoit nécessaire de leur assurer les moyens de s'indemnifer des dépenses d'établissement, qui devoient être trèsconfidérables. De-là les privileges exclusifs, dont la durée fut d'abord fixée à un certain nombre d'années, & qui le font ensuite perpétués par des circonstances que nous allons développer.

Les prérogatives brillantes que l'on avoit accordées . aux compagnies, étoient, à le bien prendre, autant de charges impofées au commerce. Le droit d'avoir des forterelles, emportoit la nécessire de les construire & de les désendre. Le droit d'avoir des troupes, emportoit l'obligation de les recruter & de les payer. Il en étoit de même de la permission d'envoyer des ambassadeurs, & de faire des traités avec les princes du pays. Tout cela entralnoit après soi des dépenses de pure représentation, bien propres à arreter les progres du commerce, & à faire tourner la tête aux gens que les compagnies envoyoient aux Indes pour y etre leurs facteurs, & qui en arrivant fe croyoient des fouverains, & agissoient en conséquence.

Cependant les gouvernemens trouvoient fort commode d'avoir en Afie des especes de colonies, qui, en apparence, ne leur contoient rien; & comme en laissant toutes les dépenses à la charge des compagnies, il étoit juste de leur assurer tous les profits, les priviléges ont cté maintenus. Mais si au lieu de s'arrêter à cette prétendue économie du moment, on eût porté ses regards vers l'avenir, & qu'on cût lié tous les événemens que la révolution d'un certain nombre d'années amene naturellement dans son cours, on auroit vu que les dépenses de souveraineté, dont il est impossible de déterminer la mesure, parce qu'elles sont subordonnées à une infinité de circonflances politiques, absorberoient plutôt ou plus tard, & les bénéfices & les capitaux du commerce : qu'il faudroit alors que le trésor public s'épuisât pour venir au fecours de la compagnie privilégiée, & que ces faveurs tardives, qui n'apporteroient de remede qu'au mal déjà fait, fans en détruire la cause, laisseroient à perpétuité les compagnies de commerce dans la médiocrité & dans la langueur.

Mais pourquoi les gouvernements ne reviendroient-ils pas enfin de cette erreur? Pourquoi ne reprendroient-ils pas une charge qui leur appartient, & dont le poids, après avoir accablé les compagnies, finit toujours par retomber tout entier sur eux? Alors la nécessité de l'exclusif s'évanouiroit. Les compagnies exilfantes, que des relations anciennes & un crédit établi rendent précieuses, seroient foigneusement conservées. L'apparence du monopole s'éloigneroit d'elles à jamais, & la liberté leur offriroit peutêtre des objets nouveaux, que les charges attachées au privilége ne leur auroient pas permis d'embrasser. D'un autre côté, le champ du commerce ouvert à tous les citoyens, le fertiliferoit sous leurs mains. On les verroit tenter de nouvelles découvertes, former des entreprises nouvelles. Le commerce d'Inde en Inde, fûr de trouver un débouché en Europe, s'étendroit encore & prendroit plus d'activité. Les compagnies attentives à toutes ces opérations, mesureroient leurs envois & leurs retours sur les progrès du commerce particulier; & cette concurrence, dont personne ne seroit la victime, tourneroit au profit des dissérents états.

Ce fystème nous semble propre à concilier tous les intérêts, tous les principes. Il ne nous paroît susceptible d'aucune objection raisonnable, soit de la part des désenseurs du privilége exclusif, soit de la part des désenseurs de la liberté.

Les premiers diroient-ils que les compagnies fans privilége exclusif n'auroient qu'une existence précaire, & seroient bientôt ruinées par les particuliers?

Vous étiez donc de mauvaife foi , leur répondroisje , lorsque vous souteniez que le commerce particutier ne pouvoit pas réussir ? Car s'il parvient à ruiner celui des compagnies , comme vous le prétendez aujourd'hui, ce ne peut être qu'en s'emparant malgré elles, par la fupériorité de ses moyeus & par l'ascendant de la liberté, de toutes les branches dont elles sont en possession. D'ailleurs, qu'est-ce qui constitue réellement vos compagnies? ce sont leurs sonds, leurs vaisseaux, leurs comptoirs, & non pas leur privilége exclusif. Qu'est-ce qui les a toujours ruinées? ce sont les dépenses excessives, les abus de tout genre, les entreprises solles, en un mot, la mauvaise administration, bien plus destructive que la concurrence. Mais si la distribution de leurs moyens & de leurs forces est saite avec sagesse des économie; si l'esprit de prepriété dirige leurs opérations, je ne vois point d'obstacle qu'elles ne puissent espérer.

Ces fuccès feroient-ils ombrage aux défenseurs de la liberté? Diroient-ils à leur tour que ces compagnies riches & puissantes épouvanteroient les particuliers, & détruiroient en partie cette liberté générale & absolue, si necessaire au commerce.

Cette objection ne nous surprendroit pas de leur part; car ce sont presque toujours des mots qui conduisent les hommes, & qui dirigent leurs démarches & seurs opinions. Je n'excepte pas de cette erreur le plus grand nombre des écrivains économiques. Liberté de commerce, liberté civile. Nous adorons avec eux ces deux divinités tutélaires du genre-humain. Mais sans nous laisser séduire par des mots, nous nous atrachons à l'idée qu'ils représentent. Que demandez-vous, dirois-je à ces respectables enthousiastes de la liberté? que les loix abolissent jusqu'au nom de ces anciennes compagnies, asin que chaque ciroyen puisse se livrer sans crainte à ce com-

merce, & qu'ils ayent tous également les mêmes moyens de le procurer des jouisiances, les mêmes ressources pour parvenir à la fortune. Mais si de pareilles loix, avec tout cet appareil de liberté, ne sont dans le fait que des loix très-exclusives, leur langage trompeur vous les fera-t-il adopter? Lorsque l'état permet à tous ses membres de faire des entreprises qui demandent de grandes avances, & dont par conséquent les moyens sont entre les mains d'un très-petit nombre de citoyens, je demande ce que la multitude gagne à cet arrangement. Il semble qu'on veuille se jouer de sa crédulité, en lui permettant de saire des choses qu'il lui est impossible de faire. Anéantissez les compagnies en totalité, le commerce de l'Inde ne se fera point, ou ne se fera que par un petit nombre de négocians accrédités.

Je vais plus loin; & en faifant abstraction des priviléges exclusifs, je poserai en fait que les compagnies des Indes, par la maniere dont elles sont constituées, out associé à leur commerce une infinité de gens, qui sans cela n'y auroient jamais eu de part. Voyez le nombre des actionnaires de tout état, de tout âge, qui participent aux bénésices de ce commerce; & vous conviendrez qu'il cût été bien plus resserté dans la supposition contraire; que l'existence des compagnies n'a fait que l'étendre, en paroissant le borner; & que la modicité du prix des actions doit rendre très-précieuse au peuple la conservation d'un établissement qui lui ouvre une carriere que la liberté lui auroit fermée.

Dans la vérité, nous croyons que les compagnies & les particuliers réuffiroient également, fans que les fuccès des uns puffent nuire aux fuccès des autres, ou leur donner de la jaloufie. Les compagnies continueroient à ex-

ploiter des objets qui, exigeant par leur nature & leur étendue de grands moyens & de l'unité, ne peuvent être embrassés que par une affociation puissante. Les particuliers au contraire s'adonneroient à des objets, qui font à peine apperçus par une grande compagnie, & qui, avec le fecours de l'économie, & par la réunion d'un grand nombre de petits moyens, deviendroient pour eux une fource de richeffes.

C'est aux hommes d'état, appellés par leurs talens au maniment des assaires publiques, à prononcer sur les idées d'un citoyen obscur que son inexpérience peut avoir égaré. La politique ne fauroit s'appliquer affez tôt, ni trop profondément, à régler un commerce qui intéresse si essentiellement le fort des nations, & qui vraisenblablement, l'intéressera toujours.

Pour que les liaifons de l'Europe avec les Indes difcontinuaffent, il faudroit que le luxe, qui a fait dans nos régions des progrès si rapides, jetté de si profondes racines, fût également proferit dans tous les états. Il faudroit que la mollesse ne nous surchargeat plus de mille besoins factices, inconnus à nos ancetres. Il faudroit que la rivalité du commerce cessat d'agiter, de divifer les nations avides de richesses. Il faudroit des révolutions dans les mœurs, dans les ufages, dans les opinions, qui n'arriveront jamais. Il faudroit rentrer dans les bornes d'une nature fimple, dont nous paroiffons fortis pour toujours.

Telles sont les dernieres réflexions que nous dicteront les relations de l'Europe avec l'Afie. Il est tems de s'occuper de l'Amérique.

Fin du cinquieme Livre.

## TABLE DES MATIERES

Contenues dans le second Volume.

A

| A CTIONS de la compagnie des Indes de France                                                   | Pare    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 108. Leur nombre reduit, ibid. Leur rembours                                                   | emeet   |
| anable for le produit du dixieme, 118. Etat des actie                                          | ons de  |
| le compagnie des Indes de Danemarck,                                                           | 140     |
| Astronnaires de la compagnie des Indes de France.                                              | Leurs   |
| representations an gouvernement, pour obtenir la                                               | liberté |
| a. Lor administration, 105. Dupenies de renoud                                                 | te dec  |
| engagemens de la compagnie, 109. Ils remettent                                                 | au roi  |
| toutes leurs propriétés, 116. Droits des actionnai                                             |         |
| Danemarck,                                                                                     | 150     |
| Adolphe (Gullave ), fait fleurir le commerce en Suéde                                          | , 101   |
| Akebar, empereur des Mogols, bat Badur & les Por                                               |         |
| réunis,<br>Albaffinskoi, ville bâtie par les Ruffes & prise par les                            | Chi     |
|                                                                                                | 200     |
| nois,<br>Albert (l'archiduc), en épousant l'infante Isabelle, re                               | enon-   |
| ce formellement au commerce des deux Indes,                                                    | 178     |
| Alexandre VI, fixe les prétentions respectives des Espa                                        | gnols   |
| & des Portugais.                                                                               | 182     |
| Altena, projet de transférer de Copenhague en cette                                            | ville   |
| Lo Gigo de la Compagnie Danoile des Indes,                                                     | 151     |
| analaic haîne de tous les peuples de l'Inde contr'eux.                                         | T38.    |
| I aur projet de s'ouvrir une route en Perle par la                                             | mer     |
| Caspienne, 203. Leur commerce avec la Chine,                                                   | 251     |
| Anossi, province de Magadascar, gouvernée sur un                                               | autre   |
| pian que le reste de l'isse, 10 et suiv.  An éatiques (villes), leur ascendant nuit aux progri | e du    |
| An eatiques (vines), rein alcendant nuit aux progre                                            | 145     |
| Daneinarck, Anjon, il trouve un asyle dans l'isle de Juan Fernandez                            | . Trud  |
| and do quatre cents livies par action. 100. Of                                                 | 117.    |
| arabes, ils le répandent dans les Indes au commence                                            | ment    |
| do hairieme fiecle.                                                                            | 73      |
| archingel decouverte de ion port par les Anglois,                                              | 212     |
| Avenue en Sibérie : les mines d'argent.                                                        | 200     |
| Arles, port célébre dans l'ancienne Gaule,                                                     | 2       |
|                                                                                                |         |

| TABLE                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300 Arminiens, attires à Aftracan, par la cour de Péters.                                |
| Armeniens, attires a minutary                                                            |
| bourg,<br>Afracan, la cour de Pétersbourg y attire une colonie d'Ar-                     |
| Aftragan, la cour de l'éleisuourg ;                                                      |
| meniens,<br>Atail, lac dans lequel les Tartares détournent les eaux du<br>202            |
| Avail, lac dans lequel les Tarcares detourners                                           |
| Sinh                                                                                     |
| Sinh, Aurengzeb, se rend maître de l'Indostan presqu'entier. A sa                        |
| mort la puissance Mogole s'affioiblit,                                                   |
| mort la puissance Mogore s'anovasse administration enleve                                |
| Autriche (mailon d), la mais aux Pays Bas leur ancien échat, 155. Elle établit une com-  |
|                                                                                          |
| lande determinent l'empereur à la supprimer, 157                                         |
|                                                                                          |
| B ARAR, descendant de Tamerlan, détrôné par les Tarta-                                   |
| res Usbecks, 75. It fe rend maître de l'indoitan, ibid. Il                               |
|                                                                                          |
| Badur, roi de Guzurate, pour le défendre contre les Mo-                                  |
| gols, fe réconcilie avec les Portugais,                                                  |
| Balliaderes, danseuses des Indes, 24. Courtifanes confacrées,                            |
| par la religion, aux plaifirs des Brames, 25. Leurs dan-                                 |
| par la religion, and plants de la                    |
| les, 27. Leurs parures, ibid.  Banians, leur maniere de négocier, 22. Simplicité de leur |
| genre de vie, ibid. Vertu de leurs femmes, 23. Belle priere                              |
| genre de vie, 1814. Vetta de tetas seminas, 23. Dese prete                               |
| d'un Banian. Compagnie des Indes d'Offende s'es éta                                      |
| Bankibassar, la Compagnie des Indes d'Ostende s'y éta-                                   |
| blit,                                                                                    |
| Bankok, forteresse du royaume de Siam à l'embouchure du                                  |
| Mexan, 40                                                                                |
| Baskirs (le pays des), ses mines d'or, & d'argent, 200                                   |
| Batavia, fon commerce avec la Chine, 251                                                 |
| Belgique, proscriptions des productions étrangeres dans ce                               |
| pays,                                                                                    |
| Bengale (le), la France obligée, par le traité de 1763, à n'y                            |
| pas construire de fortifications, ni entretenir des troupes,                             |
| 122. Vexations que les Anglois y exercent sur les Fran-                                  |
| çois,                                                                                    |
| Blondes, les foies de la Chine sont les seules propres à en                              |
| faire, 243                                                                               |
| Boandrian, nom des chefs de la province d'Anossi à Mada-                                 |
| gafcar, 10                                                                               |
| Bois d'arcte, ce que c'est, 46 & suiv                                                    |
| Bordeaux, port célebre de l'Ancienne-Gaule, 2                                            |
| Bojchower, facteur Hollandois, favori du roi de Ceylan, 146                              |
| Boffell, nom fous lequel on défigne, en Suede, les poffes-                               |
| fions que le gouvernement donne aux gens guerre, 172                                     |
|                                                                                          |
|                                                                                          |

| 201                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bourbon [ isle de ], l'édit de 1764 en fait passer la pro-                                                                                                                                                                     |
| priété au gouvernement,                                                                                                                                                                                                        |
| Roundonnais 12 , envoye a line de France, 64. Son                                                                                                                                                                              |
| caractère. 65. Il tonde la colonie de l'ille de France                                                                                                                                                                         |
| 66 Sa réponte à l'un des directeur de la compagnie.                                                                                                                                                                            |
| Froiet lage qu'il ouvrit au gouvernement avant le                                                                                                                                                                              |
| ripture de l'Angleterre avec la France; & comment il                                                                                                                                                                           |
| échoua, 69. Il bat les Anglois & prend Madras, 71.                                                                                                                                                                             |
| - ifannament                                                                                                                                                                                                                   |
| Bucharie, foumise au culte du grand Lama. Son com-                                                                                                                                                                             |
| merce avec la Chine,                                                                                                                                                                                                           |
| merce avec la Chine,<br>Bussi (M. de), conduit Salabetzingue à Aurengabad, 95                                                                                                                                                  |
| Buffi (M. de), conduit sandiction gue a marchigadad, 95                                                                                                                                                                        |
| C an at troope due fedurante du                                                                                                                                                                                                |
| CACHEMIRE, on y trouve des sectateurs du grand                                                                                                                                                                                 |
| Lama,                                                                                                                                                                                                                          |
| Chandernagor, comment cette colonie fleurit par les soins                                                                                                                                                                      |
| de Dupleix, 68. Prises par les Anglois, 97. Sa popula-                                                                                                                                                                         |
| tion affuelle Inc.                                                                                                                                                                                                             |
| Charlemagne encourage l'agriculture par ion exemple, &                                                                                                                                                                         |
| 1 mm rce par la protection.                                                                                                                                                                                                    |
| a c' 1- commerce exclini du tale, attoide à la Com-                                                                                                                                                                            |
| pagnie des Indes de France, 114. Succès de la culture                                                                                                                                                                          |
| de cet arbre a l'isse de France,                                                                                                                                                                                               |
| Calin, étain de l'Afie,                                                                                                                                                                                                        |
| - 1 . [ **GPD1C :10 ]                                                                                                                                                                                                          |
| Camboge [vernis de],  Cananor, comptoir Hollandois, dans le Malabar,  Cananor, comptoir Hollandois, dans le Malabar,  120  Cananor, comptoir Hollandois, dans le Malabar,  120  Cananor, comptoir Hollandois, dans le Malabar, |
| Canelle de la Cochinchine, plus chere que celle de Cey-                                                                                                                                                                        |
| Canelle de la Cochinchine, plus entre que est                                                                                                                                                                                  |
| 1211,                                                                                                                                                                                                                          |
| Européens foient reçus, 226. Soies de Canton, 244                                                                                                                                                                              |
| Européens loient reçus, 220. Soits de Cambon 244                                                                                                                                                                               |
| Caron. Chei des Flançois, qui,                                                                                                                                                                                                 |
| rate, and les François font éta                                                                                                                                                                                                |
| cartenate, province du Malabar, où les François sont éta-                                                                                                                                                                      |
| blis,                                                                                                                                                                                                                          |
| blis, Caspienne (mer), reste de grandeur qu'on découvre chez                                                                                                                                                                   |
| Caspienne (mer), rette de granded qui habitent ses bords, 203. Projet les nations pauvres, qui habitent ses bords, 203. Projet                                                                                                 |
| de la réunir au Pont-Euxin par                                                                                                                                                                                                 |
| au Volga,                                                                                                                                                                                                                      |
| Castanier manière dont il a fait le commerce de loi avec                                                                                                                                                                       |
| la Chine,                                                                                                                                                                                                                      |
| · (10) viviare qui arrole le 1 all aoui,                                                                                                                                                                                       |
| Cavite, port de Manille,                                                                                                                                                                                                       |
| Carland M le comte de la llavoir que que                                                                                                                                                                                       |
| vase de porcelaine cru Egyptien, 229                                                                                                                                                                                           |
| vase de porcelaine cru Egyptien,  Celtes, ramassent les paillettes d'or de leurs rivieres,  2                                                                                                                                  |
| Cettes, ramanent les pamettes de                                                                                                                                                                                               |

| TABLE ( Grand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerné, isle à l'Est de Madaguscar, 64. Abandonnée successeure, isle à l'Est de Madaguscar, 64. Abandonnée successeure par les Pourugais & les Hollandois, 65. Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cerné, isle à l'Est de Madaguicar, 64. Abandons, 65. Les sivement par les Portugais & les Hollandois, 65. Les sivement par les Portugais & changent son nom de Maurice en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ilvellient par ics 2 or no in de Maurite cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| François y aboldent, it D farintion de cette ille,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| celui d'Ille de France, ser la 82 très-ins, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chaales, draps tres-legers, ties-chauds, chaple de Carnate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chandalaev, Invent par Dapiers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nour les Molu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Charles-Quint, suspend tous les armemens pour les Moluques, moyennant une somme que lui donnent les Portu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ones, moyennant une somme que sur donnesse 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gais, 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gais,<br>Charles XI, roi de Suéde, paye les dettes de l'état,<br>Charles XI, roi de Suéde, paye les dettes place, où les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Charles XI, roi de Suéde, paye les dettes de place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, où les Chatigam, les Anglois s'emparent de cette place, de |
| Chatigam, les Anglois s'emparent de certe pur l'e-<br>Portugais avoient eté autre lois établis, 124. Vues sur l'e-<br>les lirançois devroient & pourroient faire de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| change one les François de violent la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cotto Diace Collic Challecinasor 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chang racine propre a la temure,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chine, (la), on y trouve des rectateurs Mant-<br>1,6. Conquite par Gengiskan, 198. Par les Tartares Mant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| choux, ibid. Il n'y a point de gens offifs dans ce pays,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| choux, ibid. If n y a point de gets of the choix, 221. Mon-<br>221. Friponneries des Marchands Chinois, 221. Mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ce, Philippines 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chinois, massacrés aux Philippines,<br>Choulias, mahométans qui font le commerce de Ceylan &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Choulias, manometans qui font le commerce 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christiern IV, roi de Danemarck, entreprend le commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| des Indes, sur les offres de Boschower,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Christiern V, essaye de remonter la Compagnie Danoise, 1, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (hulan . (life de), les Aligiois y avoiche dire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chapter Dremiers habitans un Danch aler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carloss Prabilipinelli de la Compagne de Carlosse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cochinchine, condinie Dai un Diffice ingilii de a voi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fille doit our fellimes la dollcelli de les line dis 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gouvernment, 44. Ses productions & fon commerce, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Colbert, il établit en 1664, une Compagnie des Indes, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ca mort off le terme des projuctiles de la 1 jane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colram, riviere du Tanjaour. C'est un des bras du Caveri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Commissaires, funesse influence qu'ils ont eue dans la Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pagnie des Indes de France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| DES MAITERES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Compagnie des Indes Françoises. Produit de ses ventes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| CHICANIAN RETURN COMMITTEE . PORC. CF 1 IF Sec on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| mane of the life of the property of the proper | 2 31  |
| fait au roi après la suspension, 116. Etat actuel de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cetto |
| compagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118   |
| Candanir códée aux François,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90    |
| carge (a) tributaire des Chinois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     |
| Coromandel, situation actuelle des François sur cette de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ôte.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125   |
| Cothoal, espece de notaire dans l'Indostan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81    |
| Course commerce qu'en fait surate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21    |
| Cronstad, port de l'étersbourg, 293. Désavantages d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e ce  |
| port,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 213   |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| DAGOBERT, il réveille le commerce & établit des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | foi-  |
| res,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3     |
| Damas de la Chine; ses qualités,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215   |
| Danemarck, son ancien etat sous les Cimbres, 141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Re-   |
| peuplé par les Scythes qu'Odin condusfoit, 142. De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | peu-  |
| ple une seconde sois par l'émigration qui ruina l'en<br>Romain, ibid. Au huntième fiecle il se releve, & s'ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pire  |
| ne a la piraterie. Causes de ses succès, 1=3. Le chri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | this  |
| nisme rend les Danois sédentaires, 145. Ils entreprens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ILIA- |
| le commerce des Indes, & s'établissent dans le Tanjac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jur   |
| 1-7. Leur prospérité dure peu, ibid. Ils forment une n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ollm  |
| relle compagnie dill n'ell pas plus neureule, 149. Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1V1-  |
| lège de la société actuelle, 15. Sa illuation en Europi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e &=  |
| Indes tel Marchandile qu'ele exporte & qu'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 616   |
| importe 152. Projet de transferer de Copennague a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Al-   |
| tona la Gegre de cette compagnie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15.1  |
| to the forter the Hallotte a la cole de Coloniandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 147   |
| Diam (12 Coupable du ), 10n étendue & 10n Importance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58    |
| a II contale de l'empire follue par les l'atalles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71    |
| Dian, nom que portent les chers des différences provin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ces   |
| do Madagalcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10    |
| Divy (l'isse de), cédée aux François,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90    |
| Dividende, variation de ceiui des actions de la compag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 08    |
| de France, Dumas, envoyé à Pondichéry; obtient de la cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | da    |
| Delhy, la permission de battre monnoie. Soutient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | la    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| dignite du nom Francois, direction de Chandernagor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| traverse, 72. Fait lever, aux Anglois, le siège de Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n-    |
| travelle, 721 Zuite 15.157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

dichery, ibid. Dispose des plus grandes possessions des Indes, &c. Se fait céder un territoire immense, 89. est revêtu de la dignité de nabab, 01. Soutient vigoureu-

fement la guerre contre les Anglois, 96 Est rappelle, 99 GASPE (Michel Lopès de l'), chargé de foumettre les Philippines, Elbe, naufrage de quelques Indiens sur les côtes de ce fleuve, du tems d'Auguste; ce qu'on doit penter de cet evénement, Fléphans, honneurs que les Siamois sont obligés de leur rendre, ilour (la province d'), cédée aux François Elton, Anglois, forme le projet d'établir un commerce entre sa nation & la Perse, par la mer Caspienne, 205 Imbden, compagnie pour les Indes Orientales que le roi de Prusse y établit, Esclaves, privilége exclusif de la traite des esclaves, accordé a la Compagnie des Indes Françoise, Espagnols, leurs premiers établissemens formés aux Philip-184 Ce qu'ils pourroient y faire,

pines, 183. Etat actuel de leur puissance dans ces isles, 192 Eugène (le prince), forme le projet d'établir une compagnie des Indes à Ostende,

EMMES, les femmes sont les premieres à se poli-Féodal (le gouvernement), destructif de tout commerce, 5 Fer de la Cochinchine, qu'on forge sortant de la mine, 46 Fernandez (isle de Juan), description de cette isle, 193. Parti que les Espagnols pourroient en tirer, Financiers, ils traversent toutes les opérations de la Compagnie des Indes de France, & font établir des impôts fur ses marchandises,

Finlande, la Suéde en sera dépouillée quand il plaira a la Russie, Firman, nom donné dans l'Indostan à un brevet d'in-

vestiture, Fleuri (le cardinal de), protége la Compagnie des Indes de France,

Fonds, diffinction entre fonds constans & fonds roulans, France, elle veut tirer des soies de la Perse, par la Rus-

204 France (isle de), fautes commises dans cet établissement,

| DES MATIERES.                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Succès de la culture du cafá de                                                  | 0.05     |
| Celles du girofle & de la muscade n'y reusilssent                                | -, 2.    |
| 1 mame 132 Avantages de la Garaj l'edifficient                                   | Das      |
| & vues fur la maniere dont il conviendroit de la f                               | fle,     |
| iliger                                                                           | or-      |
| Transis état de leur commerce avec la cua                                        | bil.     |
| Transportions qu'ils firent fouttent                                             | 252      |
| The charge de la Compagnie des Indes de Indes                                    | 2        |
| Fulvi, chargé de la Compagnie des Indes de France,                               | 62       |
| Turnes usage anguel la Ruois in                                                  |          |
| Gaulois, leur commerce,                                                          | 11       |
| Gazes, les foiss d'Europe n'y sont pas propres,                                  | r        |
| Gazes, les lotes d'Eddope in y loit pas propres,                                 | 43       |
| Gemidard, officier de justice dans l'Indostan,                                   | 81       |
| Gengiskan, chef des Tartares qui conquirent la Chine                             | an       |
| treizième siècle, 198. Il porte ses armes sur les ri<br>Occidentales de l'Indus, | ves      |
|                                                                                  | 74       |
| Genouville, navigateur de Rouen, va aux Indes,                                   | 8        |
| Ghilan, ses' soies fort estimées,                                                | 0.4      |
|                                                                                  |          |
| Girard, chef d'une compagnie de Normandie qui envo                               | 5<br>Die |
|                                                                                  |          |
| Girofle, precautions des Hollandois pour s'en appropri                           | ier      |
|                                                                                  |          |
| Gotembourg, fiége de la Compagnie des Indes de Suéde,                            | 55       |
| goths, anciens materials de la suede, londent lur l'empir                        | re       |
| Roman,                                                                           |          |
| 74 grate, description de cette preson me                                         | 7        |
| LI H                                                                             | 2        |
| AMBOURG, maintient la supériorité après l'affoibli                               | ſ-       |
| lement des vites micaliques,                                                     |          |
| Hareng, pêche du nareng en Suède.                                                | -        |
| Hoang-pon, les vaisseaux Européens sont obligés de s'                            | v        |
| arrefer.                                                                         |          |
| follandois, class de feur commerce à la China                                    |          |
| tol ein, un de les ducs veut tirer les soirs de la Durc                          |          |
| par la mer Caspienne,                                                            |          |
| I I                                                                              |          |
| ACQUES (le fort Saint-), citadelle de Manille, 184                               |          |
| famahandi, elpece de contrat dans l'Indollan                                     |          |
| apon, espece de porcesaine connue sous le nom de la                              |          |
| non cillie.                                                                      |          |
| abon (IP). IOH COMMISSICE AVEC 12 Unine                                          |          |
| made prancine du Cadeare,                                                        |          |
| ides l'Europe doit-elle continuer ion commerce avec in-                          |          |
| Indes? 255. L'Europe a-t-elle besoin de grands établisse-                        |          |
| Tome II.                                                                         |          |
| Tomo say                                                                         |          |

| 306 T A B L L commerce ? 26%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mens dans les Indes pour y faire le commerce des Indes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mens dans les indes pure libre le commerce des indes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'entope don de la compagnies exclutives:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indient Dielinge des Indiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tion au tems des conquetes d'itten 20. Nulle importion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tion au tems des conquêtes d'Alexandre, 73. Son tion au tems des conquêtes d'Alexandre, 73. Nulle imposition vernement, 76. Sa population, 79. Nulle imposition fur l'industrie, 80. Luxe & tyrannie des empereurs |
| fort l'indutlite, 80. Luxe & tyrannie des dans l'In-<br>Mogols, 82. La puissance Mogole tombe dans l'In-<br>Mogols, 82. La puissance Mogole tombe dans l'In-<br>dollan, ibid. Education de ses jeunes princes, 84. Etat<br>dollan, ibid. Education de ses jeunes kouhkan, 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dollan and and and and and and and and and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dotlan, ibid. Education de les sculikan, 85-<br>du pays après la conquére de Thaunas Koulikan, 85-<br>du pays après la conquére de Thaunas Koulikan, 85-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| du pays après la conquere de l'hamas Rounde faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite aux Infant (le cardinal), fait révoquer la défenie faite a |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irouvenate, province du Malabar, les pays, font nai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Iroccienate, province du Maladai;<br>Italie, les expédicions des François en ce pays, font nai-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tre le luxe en France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| K. no man lee An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| K. K. Pris par les An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| glois, 126. Son commerce, limits refrective aux Russes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| glois, 126. Son commerce,<br>Kerbechi, riviere qui sert de limite respective aux Russes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| & aux Chinois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| & aux Chinois,<br>Kimos, espece de nains découverte par les François a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Change fut appronver en bueue, se projet de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composition des IBGES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Koulikan (Thamas), attaque l'empire Mogol,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LALLI, fon caractere , 90. Est condamné à être déca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mild an on on dour penter de ce theement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y ame (It grand) for cults remonte au della de trois mine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and to Refutation de la Fradition du l'indivince "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tribués on grand 1 ama, 100. Elenque de la lengion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mique thid ex fuin. Elle n'a jamais ele ancree par au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| con malance Pour oughe failed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lauranuais (M. le Comte de), avantages de la poice-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| laine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Law for Syfteme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Linnæns (M.), ilest parvenuà conserver l'arbre du thé, 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Louis [ Saint ], reflaurareur du commerce de France, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lauis VIV one prince c'étoit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Twheel fait tout le commerce de la Suede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lumieres, il faut qu'elles éclaitent, à la fois, le souverain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| & le peuple,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| or to head a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

& le peuple,

M

ACAO, colonie Portugaise. Madagascar, description de cette isle, 9. Loix & mœurs de ses habitans, 10. Forme singuliere de leurs sermens, 11 & suiv. Circonstances bisarres de leur circoncision, 12 Cérémonies de leurs tunérailles, 13. Ruine de la colonie Françoise qui s'y étoit établie, Magellan, premier Européen qui reconnut les Philippi-Mahamet-Alikan, porté par les Anglois à la nababie du Malié, les François y établissent une colonie, 120. Vues sur le commerce que les François pourroieut y faire, Mahmoud, chef des Tartares qui attaquent l'Inde, Manille, capitale de l'isle de Luçon, 184 Manzeradan [ le ] ses soies fort estimées, Maratte, leur origine, 94. Le Coromandel implore leur secours, 95. Ils font trembler l'Indostan, ibid. Ils infestent la mer Malabare par leurs pirateries, Marcara, procure des comptoirs aux François dans l'In-Marignas (Gomez Perez de Las ), entoure Manille de Marius, vainqueur des Cimbres & des Teutons, 141 er suiv. Martin, fonde Pondichery, 33. Bon ordre qu'il y fait Mascarenhas, isle nommée depuis isle de Bourbon. Sa population & ses productions; elle n'a point de port, Mazarin, l'industrie est anéantie en France sous son ministere, Mazulipatam, état actuel du commerce des Frauçois en cette ville, Meilleraie, [ le maréchal de la ], achete & vend les étabhffemens François formés dans cette ille, Mergui, port principal du royaume de Siam, Mines, de la Suede, Moines, leur industrie dans les anciens tems de la monarchie Françoise, Montafanagar, province des Indes cédée aux François, 90 Muhammet, empereur Mogol, vaincu par Koulikan, 85. Ses nababs se rendent indépendans de lui, Munster [ traité de ], il défend aux Espagnols le commerce des Indes Muraille de la Chine; son inutilité; 197

Pleare premier, son projet de faire le commerce des Indes

par la Tartarie indépendante, 202. Il s'empare des pays voisins de la mer Caspienne, 205. Il a l'ambition de devenir une puissance maritime, 212, quel jugement on peut porter de ce prince, placards des productions, loi célebre en Suede. Poivre, [M.], fait entrer dans l'isle de France, des plants de muscadier & de giroflier, Pondichéry, premier etablissement des François dans cette place, 34. lis en sont chassés par les Hollandois qui la leur restituent, 50. Ils perdent de nouveau cette place, par la faute de Lally, 99. Elle est détruite, 100. Ce qu'elle étoit avant cette destruction, 127. Ce quelle est redevenue depuis son rétablissement, 129. Rapports nécessaires entre cette ville & l'isle de France, Porcelaine, l'invention en est due aux Chinois, 230. Manière dont on la faitt, ibid. er suive. Ses différentes especes, 231. Ouel dégré d'estime méritent celles de l'Europe, portugais, ils abordent les premiers à la Chine, 250 Leur commerce y est réduit à rien, Prusse le roi de ), idée générale de son regne, 175. Il établit a Embden une compagnie pour les Indes Orientales, 176. Jugement qu'on peut porter de ce prince, Putola, résidence du grand Lama, Pyrard, navigateur François qui va aux Indes avec deux navires, AGIMENDRY, province de l'inde, cédée aux Fran-Rajeputes, descendans des Indiens que combattit Alexandre, 92 Ranguildas, gouverneur du Cabulistan, qui place Babar sur le trône de l'Indostan, 75. Reproche que lui fait un Ba-Reginon, fait une tentative inutile pour le commerce des Indes. Revel, préférable à Constad pourdes vaisseaux de guerre, 213 i hubarbe, elle seroit meilleure tirée par terre que par mer, 201 Richelieu, industrie presqu'anéantite sous son ministère, Rodrigue, isle à l'Est de Madagascar,

à leur souverain, Russes, leurs courses sur les terres de la Chine, 199. Langueur de leur commerce avec la Chine, & à quel point il leur conviendroit dele ranimer, 201. Plan sur lequel ils de-

koger, ce roi de Sicile appelle d'Athènes des ouvriers en

Rei du ciel, titre que les habitans de la Cochinchine donnent

foie,

vroient se conduire, ibid. Ils s'emparent des provinces 310 voisines de la mer Caspienne, & les abandonnent, 205. A la mort de Koulikan, ils recouvrent l'empire de la mer Caspienne, 205. Gouvernement & population de la Russie, 206. Ses revenus, 207. Son agriculture, ibid. & suiv. Ses mines, 208. Son commerce, 210. Ses troupes, ibid. Sa marine 212. Instabilité dans l'ordre de la succession à l'empire, 214. Nécessité d'y détruire le despottime, & comment on le pourroit faire, ALABETZINGUE, mis en possession par les François de la soubable du Décan, 88. Ses protecteurs se perdent pour avoir renoncé à son alliance, Sandiva (l'ille de ), forme un bon port à Chatigam, 124 Sandrocotus, il chasse les Macédoniens de l'inde, & y regne, 73 Sattarats, capitale du pays des Marattes, Saunders, gouverneur de Madras, Scheringham, ille formée par deux branches du Caveri, 89. Celebre par sa position & par sa pagode, ibid. Les François l'évacuent, Schirvan, ses soies sont fort estimées, 204 Scythes, font la conquête du Nord de l'Europe, Seiks, nation nouvelle au Nord de l'Indostan; son gouver-93 nement, 28 Sevagi, faccage Surate, Siam, fertilité de ce pays, 35. Sa population, ses cultures & son commerce détruits par le despotisme. Sibérie, conquise par les Russes, 199. Ses mines, 208 Sirth, riviere du Turkestan, Soie, son invention due aux Chinois, 240. Très-chere & très-rare long-tems en Europe, 241. Qualité de celles d'Italie, d'Espagne & de France, 242. Quels avantages ont ibid. celles de la Chine, Sommonacodem, dieu des Siamois, Sorbonne (la ) elle déclare usuraire le dividende des actions, 62 Soubas, nom donné aux principaux gouverneurs dans l'In-Staple, nom sous lequel on désigne, en Suéde, les villes qui ont le droit exclusif de passer le Sund, Suede, ses premiers habitans, 160. Changemens que Gustave vaza fait dans le gouvernement, ibid. La liberté rendue à la Suede y amene le commerce & les arts, 162. On y établit une compagnie des Indes, 163. Etat de la Suede, 166. Sa population, ibid. Langueur de son agriculture, 168. Ses mines, ibid. Ses manufuctures, 169. Sa pêche du

hareng, 170. Son commerce, ibid. & fuiv. Sa milice, 171. Sa marine, 172. Ses revenus & ses dettes, 173. Révolution arrivee dans ce pays, ibid. sally, fon minuftere très - utile à la France, Surare, chef-lieu de la Compagnie des Indes de France, 17. Richesse de cette ville, 20. Sa marine & son commerce, ibid. Description de ses maisons 23. Usage qu'avoient les habitans de le faire paitrir. 24. Ses Balliaderes, ibid. Elle décheoit lorique Sevagi la faccage, 28. L'avidité des Anglois anéantit presque son commerce, ibid. Précaution linguliere contre les invalions des brigands , 29. Ses marchandiles les plus communes, 30. Marchandiles qu'elle reçoit en échange,

ABAC, vente exclusive du tabac accordée à la Compagnie des Indes en France, 110. Histoire des variations de la ferme du tabac, ibid. O juiv.

Talapoins, moines Siamois, Tollicheri, comptoir des Anglois dans le Malabar, 120 Tam, instrument de cuivre, qui sert à faire danser les Balliaderes, Tamerian , ravage !'Indoftan ,

Tanjaour ; description de ce royaume de la côte de Coromandel,

Tartarie, limites de ce vaste pays, 194. Mœurs & religion des Tartares, 195. Ils font la conquête de la Chine & en font chasses, 198. Ils s'en empare de nouveau, ibid. Pourquoi les Tartares ont adopté les mœurs des Chinois, 190 Tehe kiang, province de la Chine ou l'on recueille la soje

blanche, Thé, description de l'arbrisseau qui le produit; ses especes & ses usages, 227. Esperance qu'on a de le multiplier en Europe, 229. Il seroit meilleur si les Russes le tiroient de la Chine par terre,

Thibet, pays qui appartient en partie à la Tartarie & en partie à l'Afie, 195. On y adore le grand Lama, Thomé (Saint), entreprise des François sur cette place, 33 Tommerup, (Ové Giedde de), chef des premiers Danois qui vont aux Indes,

Tonquin (le), instruit par les Chinois, 41. Ses mœurs, ses lumieres & fon commerce, Toulonfe (le) comte de), sa réunion à la couronne de Fran-

Trinquebar, bati par les Danois dans le Tanjaout, 147 Trinquemale ( la baie de), dans l'ille de Cevian, 32

| 312 TABLE DES MATIERES.                                |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Thechu, arbre qui donne le vernis, comment on le rec   | ueille |
| - & comment on l'emploie,                              | 215    |
| V                                                      | 166    |
| ANDALES, anciens habitans de la Suede,                 | T.C.   |
| Vannes, son commerce avec la Grande-Bretagne,          | -011   |
| Vaza (Gustave, ) réunit, en sa personne, les dissérens | bon-   |
| voirs de la Suede,                                     | 1.0    |
| TT U.                                                  |        |
| U KRAINE, fertilité de ce pays; comment on po          | urroit |
| remedier à fa dépopulation,                            | 208    |
| Usbeels, ces Tartares détrônent Babar,                 | 75     |
| T/ Y.                                                  |        |
| I ANON, comptoir François,                             | 125    |
| 7                                                      |        |
| L ESU, isle des Philippines où Magellan aborda,        | 184    |

FIN DE LA TABLE DES MATIERES.